Estratto di stampa da

## Quaderni di filologia e lingue romanze

Ricerche svolte nell'Universita di Macerata
Terrza serrie

152000

Luca Pierdominici

Editando, 'concordando'.

L'esempio delle prime due Nouvelles de Sens

#### LUCA PIERDOMINICI

EDITANDO, 'CONCORDANDO': L'ESEMPIO DELLE PRIME DUE *NOUVELLES DE SENS* 

Il piacere di ritrovare un testo medievale, nel nostro caso una raccolta di novelle quattrocentesche, non va disgiunto dalle riflessioni critiche di chi è chiamato a curarne l'edizione. E' una pratica, quella dell'amanuense, molto antica e sempre nuova: antica per la continuità del copiare, del trascrivere nel corso della storia, e nuova per chi entra nel mondo degli antichi testi, mai uguali, da trasmettere alle generazioni successive. La riflessione s'incentra anche sui modi di adattare la vecchia attività alle tecniche presenti, nel tentativo di scoprire nuove vie, altri ponti da gettare tra un passato fatto di 'libri' e il mondo dei lettori che verranno.

#### 1) Prospettive.

La rigorosa oggettività nella trasmissione del testo non rappresentava, durante il medioevo, motivo di particolare preoccupazione per l'amanuense. La filologia si è poi costituita come scienza in un lungo processo che ha posto il rispetto del testo al centro delle attenzioni (riscoperta prima, trasmissione in seguito).

Oggi, ogni opera suscettibile di studio e di analisi, va proposta ai lettori e agli eruditi in una veste che ne garantisca non solo l'affidabilità critica, perseguita in sede di edizione, ma anche la piena consultabilità: si tratta di una qualità resa possibile dall'informatizzazione dei trattamenti testuali, ultima tappa di un cammino in cui l'opera stessa, slegata da ogni giudizio di valore moderno, diviene puro oggetto di indagine scientifica. E la sua consultabilità dipende dalla compresenza della relativa concordanza letteraria.

Non sarà inutile, dunque, fare in apertura una constatazione apparentemente tecnica: interrogando alla voce 'concordanze' il motore di ricerca *Altavista*, disponibile sulla rete telematica *Internet*, ci si accorge che i siti visitabili sono considerevolmente aumentati, nel tempo, attorno a questo campo del sapere umanistico ed informatico: se il 13 gennaio 1998 era possibile selezionare 97

documenti sul tema delle concordanze, il 4 novembre 1999 la stessa ricerca rivelava la presenza in rete di oltre 950 siti per lo stesso argomento. Indice, questo, di un crescente interesse circa le possibilità che l'applicazione dell'informatica alla sfera degli studi linguistici e letterari certo presenta.

La rete *Internet* pare prestarsi, per sua naturale vocazione, alla diffusione di testi raccolti in biblioteche virtuali<sup>1</sup>, nate dall'iniziativa di enti scientifici e universitari, per i quali ricerca e comunicazione del sapere vanno, giustamente, di pari passo. E su *Internet*, gli *inconditionnels* dell'informatica, come pure della linguistica quantitativa, dispongono non solo di opere, ma anche di strumenti d'analisi<sup>2</sup>, di informazioni riguardo a gruppi di lavoro e tecnologie<sup>3</sup>. Il mezzo elettronico, pur senza sostituirsi alla fragranza del vecchio supporto cartaceo, moltiplica le vie d'accesso al testo – da cui paradossalmente, grazie alle sue infinite trasversalità, in parte ci slega.

Non ci dilungheremo oltremodo sull'uso delle concordanze per l'analisi delle opere ch'esse indicizzano. L'articolato ed esaustivo organizzare i materiali testuali che le caratterizzano, il concentrico snodarsi di occorrenze e co-occorrenze, coi loro giochi di rimandi, si rivelano efficacissimi ai fini di ogni studio lessicale e semantico, come pure per le analisi della morfologia di posizione (come cambia un elemento al variare della sua posizione nel contesto?) e delle strutture sintattiche (ordine degli elementi nella frase complessa). La presenza dei contesti favorisce approcci e percorsi diversificati all'interno dell'opera, consentendo, attraverso una percezione quasi sinottica di quei legami che non apparirebbero alla lettura lineare, di mettere in luce il 'senso nascosto' che l'autore presta alla lingua. Come dicevamo, oggigiorno ogni testo letterario dovrebbe comportare la presenza della relativa concordanza; il compito della sua realizzazione incombe a colui che ne prepara l'edizione, soprattutto se ne vuole curare una concordanza lemmatizzata.

Le concordanze possono essere di due tipi: lemmatizzate e non lemmatizzate. Nelle concordanze lemmatizzate, ogni voce è ricondotta ad una entrata, proprio come accade nei lessici e nei dizionari: essa viene creata a partire dalla forma 'canonica', per le forme flesse (ad es. l'infinito del verbo), o dalla grafia più ricorrente, ovvero normalizzata, per le forme non ancora codificate in tal senso. Chiaramente, la preparazione delle entrate comporta un intervento critico in parte manuale che solo l'editore, in quanto conoscitore del testo e specialista della lingua, può affrontare. Di facile uso, la c. lemmatizzata rischia tuttavia di creare una sorta di distacco asettico tra la voce e la sua categorizzazione. Le concordanze non lemmatizzate, invece, rispettano maggiormente il testo, poiché l'indice delle voci, del tutto automatico, è gestito dalla macchina: l'opera viene da essa restituita nella piena aderenza alle scelte operate dall'autore.

#### 2) L'esempio delle Nouvelles de Sens.

Le riflessioni sopra evocate si legano alla nostra edizione in fieri di una raccolta di novelle quattrocentesche: le Nouvelles de Sens. Dette anche Nouvelles Sénonaises, esse ci sono state conservate in numero di quarantacinque da un unico manoscritto presente alla Biblioteca Vaticana: il ms. 1716 del fondo 'Regina Cristina'. Si tratta di una raccolta che, ad oggi, non sembra avere suscitato l'interesse di critici e studiosi, e per la quale disponiamo solo della vecchia edizione – parziale – curata nel 1908 da Ernest Langlois<sup>4</sup>. Questi, nell'introduzione al suo lavoro, presenta il manoscritto e situa criticamente le novelle, delle quali sottolinea lo scarso pregio letterario con toni oltremodo sorprendenti, in quanto carichi di disprezzo. A proposito dell'anonimo autore, infatti, dice che: "l'ignorance où nous resterons de sa personnalité ne fera pas tort à sa mémoire, si elle survit par ailleurs, et l'histoire littéraire n'a pas à la déplorer : c'était un pauvre écrivain, et la reconnaissance à laquelle il a droit pour nous avoir transmis la copie d'une vingtaine de contes dont les originaux sont perdus ne saurait atténuer notre jugement sur son incapacité d'auteur"<sup>5</sup>.

Tale giudizio procede da un vezzo d'erudito, essendo Langlois interessato più alle fonti e alla circolazione dei temi che non al testo. Se il suo atteggiamento non stupisce per l'epoca in cui egli scriveva, il giudizio non ne è più condivisibile, in quanto la raccolta – che attesti o meno "une prétention de faire oeuvre d'auteur" da parte di un compilatore non all'altezza delle proprie ambizioni –, deve rappresentare per noi, lo ripetiamo, un semplice oggetto di indagine storico-letteraria. Ci sembra semmai che tali novelle meritino attenzione, nell'ambito di uno studio sulla prosa narrativa del XV secolo francese, proprio per la loro dimensione di media 'rappresentatività': esse costituiscono un tassello importante nel variegato mosaico della novellistica nascente, e ben si collocano accanto a opere in prosa di spessore comunque diverso, come le Cent Nouvelles nouvelles e le Quinze Joies de Mariage, o gli Arrêts d'Amour di Martial d'Auvergne.

L'opera può essere attribuita a un autore originario della regione di Sens: ciò è deducibile dall'esclusiva tendenza a dare nomi di persone reali, e geograficamente localizzabili in tal senso, ai diversi personaggi delle storie. Anche il manoscritto, come risulta da un ex-libris citato da Langlois<sup>7</sup>, appartenne a una donna, Blanche de Barres, la cui famiglia era della città di Sens. Autore e copista, qualora non si trattasse di un'unica persona, erano dunque della medesima regione. L'editore della raccolta analizza poi i riferimenti ai dati storici presenti nel testo, per concludere che essa risale alla seconda metà del XV secolo. Quanto alla condizione sociale dell'autore, Langlois fa notare con prudenza che poteva trattarsi di un prete. Il fine del suo scrivere non è chiaro, poiché la

natura delle novelle si modifica au fil du texte. Esse sono infatti raggruppabili in tre serie, la cui prima – circa un terzo dell'opera – comprende storie facete di puro stile novellistico. Il secondo gruppo contiene storie pie desunte dalla tradizione delle Vies des Pères francesi, come pure latine (Vitae Patrum), mentre l'ultimo terzo comporta esortazioni morali e religiose. Tuttavia, questi tre gruppi non sono separati nettamente, ma trasfondono l'uno nell'altro: secondo Langlois, per spiegare la distribuzione della materia, non si può parlare di volontà di accompagnare il lettore dal piacevole all'utile, come ha invece fatto il Vossler<sup>8</sup>, ma solo d'una mancanza di organizzazione strutturale della raccolta: ragione di più per tornare a considerare l'incapacità dello scrittore.

Lo stile "lourd et plat comme un texte de chancellerie" non reggerebbe il confronto con quello delle fonti cui l'autore attinge: egli sopprime gli ornamenti stilistici presenti nelle Vies des Pères in versi (del XIII sec.), ritrovando così la fredda asciuttezza delle versioni latine. I testi vengono ora tradotti (dal latino), ora vòlti in prosa (francese), nonché privati di dettagli e della loro morale; si tratta d'un lavoro di adattamento che, pur legandosi al desiderio di introdurre una certa originalità nelle novelle rispetto alle fonti, Langlois reputa sempre inutile. Tuttavia il critico deve riconoscere almeno un pregio a queste novelle, il cui merito ascrive intero al compilatore anonimo: "jamais, même dans ses plus facétieux récits, il ne recherche les situations scabreuses ; il évite toute peinture indécente, et, à part une ou deux expressions de la nouvelle IV, un peu libres, on ne relèverait pas dans tout son livre un propos capable de blesser les oreilles les plus susceptibles. Retenue d'autant plus digne d'éloge qu'elle était moins habituelle aux conteurs"10. Non dilunghiamoci oltre sulle prospettive di Langlois attorno al testo - la corposità di un linguaggio paragonabile a quello delle Cent Nouvelles nouvelles non avrebbe contribuito a contrastarne lo stile "lourd et plat" che il critico deplora? -, per rivolgere l'attenzione a queste novelle.

#### 3) Criteri di edizione

Al momento di trascrivere un manoscritto, si presentano quesiti e problemi la cui portata, inevitabilmente, va oltre il semplice dato contingente: la soluzione se ne lega a diversi fattori di natura comunque pratica. La scelta di una opzione piuttosto che un'altra non sarà più determinata dai soli criteri di trascrizione e impaginazione, quindi di leggibilità del testo – che restano però fondamentali –, ma anche si legherà al tipo di trattamento cui l'opera deve essere sottoposta in sede di 'manipolazione' elettronica. La leggibilità dell'edizione su supporto cartaceo dovrà infatti coesistere con la sua consultabilità, ciò che è reso possibile dalla presenza della relativa concordanza.

Si pongono anzitutto problemi classici di trascrizione, legati al modo di sciogliere le abbreviazioni, alle grafie per le quali va deciso se uniformarle o meno, alle modalità di punteggiatura, ai criteri di resa della presentazione originale del manoscritto.

Tuttavia, la scelta di determinate opzioni, che possono rivelarsi utili sul piano della leggibilità dell'edizione a stampa, può essere obbligata (o impedita) dalle procedure di trattamento informatico del testo, nel caso in cui si intenda, appunto, costruirne o meno la concordanza.

a) Trascrizione. Premettiamo che il nostro orientamento critico si basa, inizialmente, sulla volontà di restituire una immagine fedele del manoscritto, nel rispetto del testo ma anche del lettore, cui si vorrebbero fornire i mezzi per identificare quasi 'visivamente' tutte le caratteristiche del documento originale.

Le abbreviazioni presenti nel manoscritto sono state sciolte mediante la trascrizione dei caratteri mancanti, che, però, abbiamo evidenziato attraverso l'uso di corsivi in corpo di parola. Si tratta di una opzione non sempre applicata, anche nelle migliori edizioni critiche che la filologia internazionale ci offre. Riteniamo tuttavia che tale attenzione contribuisca, quasi, a mostrare al lettore il manoscritto nella sua veste originaria: come tale, essa apporta una informazione non anodina circa la presentazione del testo, senza appesantirne visivamente l'edizione, né eccessivamente la lettura.

Principali abbreviazioni: la presenza del segno ~, o comunque di un segno appena incurvato sopra una vocale, come di consueto indica la soppressione di una grafia <m> o <n>, grafia che abbiamo ripristinato. Ad es.: <feme> è stato trascritto <femme> (fo 1v, r.2); <enuyer> è stato sciolto in <ennuyer> (fo 1v, r.4); <home> è stato trascritto <homme> (fo 1v, r.2), sempre col corsivo, mentre <quat> è stato sciolto in <quant> (voce per la quale abbiamo però due diverse abbreviazioni: quella resa appunto con <quant>, ma anche <qnt>, con un segno soprastante che abbiamo sciolto in <quant>, al fo 2r, r. 3 e r.11, e al fo 2v, r.16). Tuttavia, quando il segno ~ sormonta la vocale di <molt>, abbiamo preferito sciogliere l'abbreviazione in <moult> (fo 1v, r.1 e passim), non in <monlt> come invece fa Langlois, e ciò perché nel testo appare anche, per esteso, la forma <moult> (fo 2v, r.26): su questa grafia ci siamo basati.

Una serie di segni abbrevia vocali o gruppi di vocali, da riprodurre unitamente alla grafia < r>: cfr. la grafia < po>, con un segno simile a piccola < z> apposto dopo l'ultimo carattere, in alto a destra della parola, trascritta < pour> (f° 1r, r.15; f° 1v, r.11); < tousios>, con lo stesso segno sopra la < o>, trascritta < tousiours> (f° 2v, r.21). In entrambi i casi, sia in fine che in corpo di parola, l'abbreviazione di < ur> si lega alla grafia < o>.

Tale segno è adoperato allo stesso modo, dopo e poco sopra la grafia <e>,

anche in <servite>, trascritta <serviteur> (fo 1r, r.17); in <seigne>, trascr. <seigneur> (fo 2v, r.14); in <honne>, trascr. <honneur> (fo 3r, r.1).

Due diversi segni sembrano abbreviare uno stesso gruppo grafico: <er>. 1)<gouvne>, in cui <v> è sormontata da un piccolo segno curvo, trascr.<gouverne> (f° 1v, r.18); analogamente, <gouvnement>, la cui <v> comporta la stessa abbreviazione, trascr. <gouvernement> (f° 1v, r. 23). 2) <devs>, dove <v> è invece sovrastata da un segno in forma di piccola <s> con andamento piuttosto verticale, trascr. <devers> (f° 2v, r.36); <esmveiller>, stesso segno sopra la <m>, trascr. <esmerveiller> (f° 2v, r.27).

<conseillr>, con doppia <||> tagliata orizzontalmente, trascr. <conseiller>
(fo 2v, r.28-29); <esveillr>, stesso segno, trascr. <esveiller> (fo 2r, r,12).

<couchr>, dove la grafia di <h> appare tagliata orizzontalmente, trascr.
<coucher> (f° 1v, r.6 e f° 2r, r.1). La grafia ripristinata è <e>.

<chevalr>, dove la grafia di <l> appare tagliata orizzontalmente, trascr.
<chevalier> (f° 2r, r.21); abbiamo però, per questa voce, una forma ancora più abbreviata: <chlr> tagliata orizzontalmente, che abbiamo trascritto <chevalier> (al f° 2v, r.17). Altrove invece, f° 1r, r.18, la stessa voce non comporta abbreviazioni.

Alcune abbreviazioni si legano alla grafia tagliata nella parte inferiore e sottintendono la presenza di una vocale e di <r>: possono essere sciolte in <par>, <per>: <plast>, trascr. <parlast> (f° 2r, r.2). <psonne>, trascr. <personne> (f° 1v, r.15).

Altre abbreviazioni: grafia <nre> sormontata da un segno curvo, trascr. <no-stre> (f° 2r, r. 9 e passim), e <vre>, sormontata da analogo segno orizzontale, trascr. <vostre> (f° 1r, r.28, f° 2r, r.7 e f° 2v, r.12): grafia uniformata su <vostre>, che appare non abbreviata al f° 2r, r.35.

<vo> seguita e parzialmente sormontata da un segno lievemente verticale, simile ad un punto interrogativo un po' sghembo, trascr. <vous> (fo lv, r.13 e fo 2r, r.34 e passim).

<bn>, sovrastata da un segno orizzontale appena incurvato, trascr. <bien>
(f° 1v, r.3 e r.22, f° 2r, r.1 e passim); anche nella forma composta <tresbn>, trascr. <tresbien>.

La grafia <q>, sormontata da un tratto orizzontale appena incurvato, è da trascriversi <que> (f° 1v, r.30) ed entra, con poche varianti sul piano vocalico, in diverse composizioni grafiche, stando a significare le seguenti abbreviazioni: <qlle>, dove <q> è sovrastata dal segno suddetto, trascr. <qu'elle> (f° 1v, r.34 e passim); <ql>, sormontata dal segno suddetto, trascr. <qu'il> (f° 2r, r.1). Ricordiamo anche la succitata <qnt>, con lo stesso segno soprastante appena incurvato, che è stata trascr. <quant> (cit.); <reqrat>, dove <q> è sormontata dal segno incurvato che si scioglie in <que>, mentre <a> comporta il segno che abbrevia la

grafia <n>: trascr. <requerant> (f° 2r, r.21). Ciò mostra come alcune voci possano cumulare più abbreviazioni.

<espalment>, con <a> sormontata da un piccolo tratto leggermente incurvato, trascr. <especialment> (fo 2r, r.37).

Nomi propri: <Chantepme>, dove è sovrastata da un piccolo segno, trascr. <Chanteprime> (f° 2r, r.9). <Jaqt>, tascr. <Jaquet> (f° 2r, r.31). <Jhucrist>, trascr. <Jhesucrist> (f°3r, r.21).

Questo il sistema delle principali abbreviazioni riscontrate nelle prime due novelle. Il trattamento adottato per alcune di esse procede, pertanto, da riflessioni legate alle grafie presenti in questi due *soli* testi. Molte delle abbreviazioni, da noi sciolte e rese in grafia col metodo dei corsivi, sono del tutto normali: si incontrano sovente anche in altri manoscritti quattrocenteschi. Abbiamo comunque voluto soffermarci su di esse, perché, se da un lato ci permettono di scoprire la coerenza del sistema interno praticato dal copista, dall'altro ci introducono al discorso delle varianti grafiche: abbiamo visto infatti che, talora, le stesse voci possono essere abbreviate diversamente. Ma le grafie possono diversificarsi, per una stessa parola, anche in assenza di abbreviazioni.

Preliminarmente, abbiamo ritenuto opportuno rispettare le grafie in tutta la loro varietà: uniformandole, avremmo amputato il testo di buona parte della sua ricchezza, poiché la varietà grafica sempre rimanda a scelte precise da parte del copista. Sono usi che, come tali (ed in attesa di ulteriore interpretazione), meritavano di essere conservati, e che al momento non ci sentivamo di occultare. Ad esempio, abbiamo mantenuto l'alternanza <i>/<j>, sia per quel che riguarda il pronome personale soggetto, prima pers. sing.: ielje (entrambe le forme appaiono), che in corpo di parola; analogamente, non abbiamo uniformato maiesté in majesté, resioy in resjoy o enioings in enjoings, né preiudice in prejudice. In presenza di eventuali modifiche, e senza altra segnalazione, il lettore, curioso di considerare lo stato delle grafie realmente attestate, non avrebbe modo di riconoscere i luoghi dell'intervento critico. Il rispetto del testo dovrebbe invece costituire, a nostro parere, un momento importante di riflessione per l'editore.

La punteggiatura: abbiamo inserito nell'edizione una punteggiatura classica; accanto ad essa, è stata introdotta anche una barra verticale </> per indicare, con riferimento alla distribuzione del testo, la fine di ogni riga all'interno del manoscritto. Si può certo sostenere che tale scelta comporta un appesantimento sul piano visivo dell'edizione. Ma la scelta, al momento, ci pare irrinunciabile, e non solo perché essa aggiunge una informazione ulteriore riguardo alla composizione delle righe nel manoscritto: la barra verticale rappresenta anche l'unità di base da introdurre per la numerazione automatica delle stesse — o comunque di quelle unità testuali che scegliamo come elementi da isolare —, di cui l'ordinateur tiene conto per la costruzione del sistema di rinvii inserito nella

concordanza elettronica (ricordiamo che nella concordanza, ogni occorrenza del testo è numerata per verso, per riga o per pagina dell'edizione di riferimento, alla quale essa rinvia).

b) Veniamo dunque al secondo punto, riguardante la presentazione formale delle due novelle: l'impaginazione e la presentazione del testo. Gli aspetti esterni su cui riflettere sono legati alla natura dell'opera, che è in prosa, e a quella del supporto manoscritto, di cui vorremmo, dicevamo, tradurre visivamente l'impostazione. Gli aspetti accessori, che non vanno trascurati, si legano invece alla necessità di procurare, a partire dalla medesima edizione, la concordanza del testo, assieme alla serie di rimandi che ne assicurino la fruibilità. Questa doppia serie di aspetti va considerata in un unico moto di riflessioni, in quanto essi si influenzano a vicenda: non si possono, tali aspetti, affrontare isolatamente.

La forma-prosa imporrebbe una trascrizione lineare del testo che riproducesse, sulla carta, l'andamento continuo della frase cui il lettore moderno è abituato, al fine di non modificarne le abitudini. Operando in tal senso, la barra verticale </>, introdotta per indicare la fine di ogni riga nel manoscritto, verrebbe a spezzare di continuo un testo formalmente impostato come abbiamo detto; inoltre, l'indicazione numerica per ogni riga sarebbe quasi impossibile con riferimento al manoscritto, poiché troppo difficile da introdurre materialmente, cioè in assenza del relativo margine. Esempio:

Premiere nouvelle de damoiselle Ysmarie de Voisines; / comment par sa bonté Dieu la pourveut grandement./ Ismarie de Voisines fut fille de messire Jaques de / Voisines, chevalier natif de Sens, et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pour sa tresparfaite beauté, / ses pere et mere, a ce qu'elle gardast chasteté et qu'elle / eust bonté, l'enseignerent et endottrinerent tellement / que, quant elle fut aagiee de quinze (...)

Il riferimento numerico per ogni occorrenza della concordanza annessa, rinvierebbe così a righe corrispondenti a quelle del manoscritto – in quanto isolate da </>, ma difficilmente numerabili nel caso di una presentazione come quella indicata –; esso non rimanderebbe certo alle righe della nostra edizione.

Il problema di trovare un compromesso tra le esigenze visive della pagina a stampa e quelle imposte dalla realizzazione della concordanza, potrebbe essere risolto dando una impostazione lineare al testo, riproducente cioè una veste formalmente prosasistica, senza inserimento di barre, ma con barre alla fine di ogni pagina (in modo tale da creare un sistema di rinvii per le occorrenze riferiti alle pagine). Si perderebbe da un canto l'informazione visuale relativa alla fine delle righe nel manoscritto, e dall'altro si presenterebbe un ulteriore problema. Cosa

considerare come 'pagina'? Il foglio del manoscritto o la pagina dell'edizione a stampa, senza altro riferimento al documento di partenza? Osserviamo un esempio per il primo caso evocato (</> alla fine di porzioni di testo corrispondenti al contenuto di un foglio nel ms.):

vous la desirez et demandez. Car je vous jure et afferme, sans preiudice d'aultruy faveur ne affinité, qu'elle est tresparfaittement belle de corps, et je tiengs que si est elle d'ame. Elle est vertueuse, non vicieuse, a tout bien adonnee, de tout pechié separee; Dieu ayme sur toute rien, le sert de son povoir et savoir, / (fine del foglio nel ms.)

folo 1v

moult bien si fait elle la vierge Marie. Elle ayme tout homme et toute femme en Dieu, et selon Dieu nature et raison. Se tout son bien vouloye raconter qu'elle a, a mon cuidier, ie pourroye ennuyer". Quant le roy ce entendy, il s'en resioy; dit: "Jaques, telle damoiselle fait bien a amer et a loer". Le soyr, a son coucher, dit a messire (fine pagina nell'edizione a stampa)

In tal maniera, la numerazione delle occorrenze si produce per pagine del manoscritto: nell'esempio, abbiamo inserito la barra </> in concomitanza con la fine di una di esse.

Si può considerare anche la seconda possibilità suggerita: in questo caso, basterebbe rinviare con la numerazione delle occorrenze alla pagina dell'edizione (barra in fine di pagine), conservando tuttavia il riferimento grafico all'inizio di ogni parte di testo corrispondente al contenuto di un foglio manoscritto. Consideriamo la stesso segmento di testo:

vous la desirez et demandez. Car je vous jure et afferme, sans preiudice d'aultruy faveur ne affinité, qu'elle est tresparfaittement belle de corps, et je tiengs que si est elle d'ame. Elle est vertueuse, non vicieuse, a tout bien adonnee, de tout pechié separee; Dieu ayme sur toute rien, le sert de son povoir et savoir,

folo 1v

moult bien si fait elle la vierge Marie. Elle ayme tout homme et toute femme en Dieu, et selon Dieu nature et raison. Se tout son bien vouloye raconter qu'elle a, a mon cuidier, ie pourroye ennuyer". Quant le roy ce entendy, il s'en resioy; dit: "Jaques, telle damoiselle fait bien a amer et a loer". Le soyr, a son coucher, dit a messire / (fine pagina nel ms. e nell'edizione a stampa)

Naturalmente si potrebbe anche dare una impostazione continua al testo, con barra alla fine di ogni riga nell'edizione, senza che però questa corrisponda a righe del manoscritto (forma-prosa, numerazione delle occorrenze per righe dell'edizione, impaginazione corrispondente o meno a quella del ms.):

Premiere nouvelle de damoiselle Ysmarie de Voisines; comment par sa bonté Dieu /

la pourveut grandement. Ismarie de Voisines fut fille de messire Jaques de /

Voisines, chevalier natif de Sens, et de Regnaul de la Chanteprime. Laquelle, pour /

sa tresparfaite beauté, ses pere et mere, a ce qu'elle gardast chasteté et qu'elle eust /

Si perderebbe così l'informazione riguardo alla fine delle righe nel documento originale.

Tenuto conto che è possibile inserire una sola serie di barre verticali, cioè alla fine di ogni riga o di ogni pagina, e che esse permettono comunque un solo sistema di rinvii per la consultazione della concordanza annessa (cioè per righe o per pagine), la scelta dovrebbe essere operata in modo da adottare, anche, una impostazione tipografica che consenta di mantenere il maggior numero di informazioni, visive o segnalate, del manoscritto. E' comunque difficile conservare tutte le informazioni, in una soluzione che sia di compromesso perfetto tra esigenze grafiche dell'edizione, riferimento al 'formato' originale del manoscritto e imposizioni dovute alla presenza della concordanza.

Per questo motivo, contestualmente all'edizione delle prime due novelle della raccolta, abbiamo deciso di conservare al massimo grado l'impostazione per righe e fogli del manoscritto, andando a capo alla fine di ogni riga dello stesso, e numerando al margine queste righe<sup>11</sup>. Come vedremo, tale presentazione dà nell'insieme, all'edizione, un formato particolare che sembra assimilarla a quella d'un testo poetico: si tratta di una scelta magari opinabile, proprio per l'inusuale colpo d'occhio ch'essa impone al lettore.

I quesiti sollevati e le opzioni praticate sono da considerarsi, di conseguenza, come momenti transitori di una riflessione che ci pareva utile esplicitare. I problemi di edizione<sup>12</sup>, attorno ai quali esiste un vasto sapere che traduce scuole diverse di pensiero filologico – tutte giustamente, variamente fondate –, non possono prescindere dalla dimensione personale di una pratica, in cui l'esperienza vivificante dell'impregnazione diretta dei testi resta il momento principale, più emozionante. La pratica nutrendosi poi di scelte via via aggiornate o attualizzate, pone le basi di una teorizzazione che permette al critico e al

filologo di portarne l'esperienza sul piano della riflessione scientifica, comunitariamente perseguita. Non si stigmatizzi, pertanto, l'argomentare di chi, alla luce del buon senso, ritrova il cammino di quanti lo hanno preceduto: ché anzi la riflessione ne può essere utile a ricordare tragitti già intrapresi, a suggerire punti metodologici che comunque arricchiscono ed ampliano le prospettive di ognuno, anche in relazione all'uso delle tecniche informatiche. Tanto più che non è sempre inutile tornare su evidenze e ribadire concetti, specialmente in ottica preliminare, allorquando si intraprende un lavoro che si spera possa risultare utile e proficuo per altri, come appunto l'edizione di una raccolta di novelle del passato.

Note: le note in corpo di paragrafo rimandano alla fine dell'articolo, mentre quelle inserite nell'edizione delle novelle rinviano a fondo pagina, dove appaiono le varianti della corrispondente trascrizione di Ernest Langlois.

#### 4) Edizione critica

| <u>1.</u>       | Premiere nouvelle de damoiselle Ysmarie de Voisines ; /                                | f° 1r |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.              | comment par sa bonté Dieu la pourveut grandement./                                     |       |
| 3.              | Ismarie de Voisines fut fille de messire Jaques de /                                   |       |
| 4.              | Voisines, chevalier natif de Sens, et de Regnaul /                                     |       |
| 5.              | de la Chanteprime. Laquelle <sup>1</sup> , pour sa tresparfaite <sup>2</sup> beauté, / | (5)   |
| 6.              | ses pere et mere, a ce qu'elle gardast chasteté et qu'elle /                           |       |
| 7.              | eust bonté, l'enseignerent et endottrinerent tellement /                               |       |
| 8.              | que, quant elle fut aagiee de quinze ans, nulle plus belle /                           |       |
| 9.              | ne meilleur n'estoit d'elle. Elle avoit ung frere nommé /                              | (4)   |
| 10.             | Jaques de Voisines, bel et bon serviteur du roy Claudin, /                             | (10)  |
| 11.             | le quel Ysmarie, par sa grande et parfaicte bonté, l'avoit /                           |       |
| 12.             | tresbien 3 moriginé, enseigné et en toute vertu endoctriné; /                          |       |
|                 | a merveilles se entre aymoient et ensemble souvent /                                   |       |
| 14.             | estoient. Le roy Claudin, son maistre, estoit ung /                                    |       |
| 15.             | bon et bel et sage roy, qui a soy marier resongnoit pour /                             | (15)  |
| 16.             | doubte d'avoir femme mal condicionnee, complexionnee /                                 |       |
| 17.             | ou moriginee. Il avoit ung serviteur nommé Enguerran /                                 |       |
| 18.             | de Coucy, chevalier, grant terrien, que moult 4 amoyt; /                               |       |
| 19.             | son conseiller 5 et chambellan estoit; tout son secret sa-/                            |       |
| 20.             | voit. En luy du tout se fyoit; preudomme le cuidoyt, maiz /                            | (20)  |
| 21.             | non estoit comme orrez. Ung jour, il dist au roy pour /                                |       |
| 22.             | quoy 6 il ne se marioit. Il respondy: "Enguerran, j'en ay bon /                        |       |
| 23.             | vouloir et si vous prometz que ie n'ay 7 tasche a couvoi-/                             |       |
| 24.             | tise, grant lignage ne seigneurie; il me suffiroit qu'elle /                           |       |
| 25.             | fut bonne et belle et bien nee". Quant Jaques de Voisines /                            | (25)  |
| 26.             | ce entendy, avant se tray; a genoux se flechy; dist: "Sire, /                          |       |
| 27.             | ce qu'avez dit ay ouy et bien sçay que l'en vous doyt /                                |       |
| 28.             | dire verité. Car il appartient a vostre royal maiesté 8, aul-/                         |       |
| 29.             | trement seroit grande mesprison et y cherroit grande /                                 |       |
|                 |                                                                                        |       |
| 1 L             | anglois: La quelle                                                                     |       |
| <sup>2</sup> tr | és parfaite                                                                            |       |
|                 | és bien                                                                                |       |
|                 | nonlt                                                                                  |       |
| 5 c             | onseillier                                                                             |       |
|                 | ourquoy                                                                                |       |
| •               | e n'ai                                                                                 |       |
| 8 m             | najesté                                                                                |       |

```
30. punicion, par especial en cas de mariage, consideré vostre /
                                                                          (30)
31. raison; pour quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma/
32. suer, est toute telle que vous la desirez et demandez. /
33. Car je vous jure et afferme, sans preiudice 9 d'aultruy /
34. faveur ne affinité, qu'elle est tresparfaittement 10 belle de /
35. corps, et je tiengs que si est elle d'ame. Elle est vertueuse, /
                                                                          (35)
36. non vicieuse, a tout bien adonnee, de tout pechié separee ; /
37. Dieu ayme sur toute rien, le sert de son povoir 11 et savoir, /
38. moult <sup>12</sup> bien si fait elle la vierge Marie. Elle ayme tout /
                                                                          fo 1v
39. homme et toute femme en Dieu, et selon Dieu nature et /
40. raison. Se tout son bien vouloye raconter qu'elle a, a mon /
41. cuidier, ie pourroye ennuyer". Quant le roy ce en-/
42. tendy, il s'en resioy 13; dit: "Jaques, telle damoiselle fait /
                                                                         (5)
43. bien a amer et a loer". Le soyr, a son coucher, dit a messire /
44. Enguerran, son chambellan: "Vous avez oy comment /
45. Jaques de Voisines m'a sa suer Ysmarie grandement /
46. blasonnee et loee; se telle est, elle est comme ie 14 la deman-/
47. de et veuil pour estre ma femme et compaigne ; si vueil /
                                                                         (10)
48. que demain partiez pour l'aler veoir et vous informer /
49. s'il m'a ditte verité. Car s'elle est telle, elle sera ma femme. /
50. Si vous enioings 15 que bien en fassiez (le d) 16 devoir et m'en /
51. rapportez le voir. Vous savez qu'en vous me fie plus qu'en /
52. personne qui soit en vie". De ceste mission, Enguerran /
                                                                         (15)
53. fut bien joyeux, disant: "Et comment veult faire, Jaques, /
54. le mariage du roy <sup>17</sup> et de sa suer sans mon moyen? Il scet /
55. que ie 18 gouverne le roy et qu'il ne puet et ne fait riens /
56. sans moy. S'il m'en eust parlé, il en eust mieulx ouvré, /
57. car je luy eusse aidié. Et puis qu'il ne m'en a parlé /
                                                                         (20)
9 prejudice
10 trés parfaictement
11 pouoir
12 monlt
13 resjoy
<sup>14</sup> je
<sup>16</sup> Nel manoscritto appare la grafia <le d> barrata, come se il copista avesse iniziato a
scrivere le devoir, per decidere poi di non inserire l'articolo.
17 roi
<sup>18</sup> je
```

| 88. et prié, je luy nuiray car le roy en destourberay. Ores           |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| dea hien voy que c'est. Il me vouldroit bien par le moyen             |       |
| o de ce mariage me supplanter de mon gouvernement, luy                |       |
| st ou aultre y houter, maiz il se fera aultrement". Quant /           | (0.5) |
| 12 il fut ou Ysmarie demouroit, enquist d'elle que c'estoit ;         | (25)  |
| on luy en dist autant ou plus de bien que n'avoit dit /               |       |
| son frere: fist tant qu'il parla a la damoiselle Robine, cou-         |       |
| sine moult 19 privee et amee d'Ysmarie. Avec elle demou-              |       |
| 66 roit couchoit mengoit et comme de tous poins la gou-               |       |
| 67 vernoit II dist: "Damoiselle, veez cy que je vous donne". C es-    | /(30) |
| 68 toyent cing cens pieces d'or. "Sachiez que ce pourquoy /           |       |
| 60 your requerray n'est que pour bien". Luy dist comment?             |       |
| 70 de par le roy envoyé estoit pour veoir Ysmarie. La pria /          |       |
| 71 que toute que la veist. "Voulez vous, dist elle, qu'elle le /      | >     |
| 72 sachie ou non?" - "Non", dist il "Veez cy doncques que lerez.      | /(35) |
| 73 demain, a sept heures de matin, soiez a celle eglise la. Je /      |       |
| 74 yray a your et yous ameneray en nostre hostel, et toute /          |       |
| 75 nue la vous monstreray". Ainsy qu'elle devisa, fut fait.           |       |
| 76 Quant il fut en une garde robe prez de la chambre Ysma-/           |       |
| 77 rie elle le fist coucher entre robes et si bien couvrir qu' 11/    | f° 2r |
| 78. n'y paroit que lez yeulx ; luy charga qu'il ne parlast, /         |       |
| 79. ne crachast, puis qu'il vouloit qu'il fut secret. Quant /         |       |
| 80 ainsy fut adoubé et conseillé, elle vint au lit sa /               |       |
| 81. cousine, qui dormoit; luy dist: "Ma cousine, esveillez /          | (5)   |
| 82. vous. Il convient que me faciez savoir au vray /                  |       |
| 83. ou est vostre signe, en la senestre ou dextre jambe.              |       |
| 1'en av gaigé ung chappon que mengerons au disner, /                  |       |
| 85 contre madamoiselle <sup>20</sup> Agathe Chanteprime, nostre cou-/ |       |
| 86 sine ores sus, levez yous, si le verray" "Hé! ma cousine, /        | (10)  |
| 87 dist Ysmarie, pourquoy ne m'avez vous esveillee quant /            |       |
| vous estes levee? Vous avez de coustume de m'y esveiller;             |       |
| 89. or ca. que voulez vous que ie 21 face?" – "Je vueil que toute /   |       |
| on nue saillez en place et venez en ceste garde robe, /               |       |
| 91 et que vous voye devant et derriere". Elle se leva et /            | (15)  |
| 92. y ala. La messire Enguerran la vist toute nue, devant /           |       |
| 93. et derriere, chief nu, visage, col, corps, bras, jambes, /        |       |
|                                                                       |       |
| 19 monlt                                                              |       |
| <sup>20</sup> ma damoiselle                                           |       |
| <sup>21</sup> je                                                      |       |
| J-                                                                    |       |

```
94. mains et piez, et le demourant que pas ne vueil nom-/
 95. mer; oncques mais n'avoit veue si belle creature; /
 96. puis, elle en sa chambre s'en ala. Et damoiselle Robine /
                                                                           (20)
 97. remena le chevalier, qui tresbien <sup>22</sup> la contenta, la requerant /
 98. qu'elle le tint secret. Elle le fist; si demoura tant comme /
 99. bon luy sembla, pour faire entendant au roy selon /
 100.ce qu'il aviseroit. Puis, devers le roy ala, qui luy /
 101.demanda comment il avoit exploitté et se bien estoit /
                                                                           (25)
 102.informé. Qui luy dist : "Sire, je vous certifie que j'ay /
 103.tout veu, tenu, et puis qu'il convient que tout vous /
 104.die, i'ay dormy avec elle. Car, quant mil pieces d'or /
 105.luy donnay, je eus d'elle tout ce que ie 23 luy demanday. /
 106.De sa beauté, j'en sçay de plus belles, comme damoiselle /
                                                                          (30)
 107. Gillette la Perdrielle, Lienarde, femme Jaquet Mercade, et /
 108.aultres". Quant le roy ce entendy, de courroux /
109.rougy contre Jaques de Voisines; quant fut devant /
110.luy, ly dist: "Jaques, vous n'estes ne bon ne loyal, /
111. quant m'avez ainsy menty de vostre suer. Car elle /
                                                                          (35)
112.n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y a assez a /
113. dire, especialment de bonté. Je y ay envoyé ung que /
114. bien congnoissez, qui m'a rapporté d'elle la verité. /
115. Car il a tout veu et tenu, et avecques elle couchié, par quoy 24 / f° 2v.
116.sçay que rien ne valez. Et se par ung peu ne fut, je vous /
117. feisse escarteller ou a chevaulx detraire. Tost de mon roy-/
118.aume vous departez, ou je vous prometz, par la foy que je doy /
119.a Dieu, que se l'en vous y treuve ce moys passé, punir vous /
                                                                          (5)
120. feray comme ung traistre". Jaques de ces paroles moult 25 /
121. fut espoventé <sup>26</sup> et troublé; ne sceut que respondre. Car le /
122.roy estoit tres yré. Incontinent <sup>27</sup>, il se party; a Dieu mercy /
123.cria et a luy se recommanda. Vint devers sa suer ; luy dist : /
124. "Ha ha! tresmauvaise 28, vous m'avez de tout mon bien exillé, / (10)
125.de mon service osté et de ce royaume banny, et mis en /
<sup>22</sup> trésbien
<sup>23</sup> je
<sup>24</sup> parquoy
25 monlt
<sup>26</sup> espouenté
<sup>27</sup> Langlois legge qui incontement.
<sup>28</sup> trés mauvaise
```

| de note pour par vostre mauvais gouver—/  to note pour faire selon mon entendement. Car /  de note pour pa tenir menteur de mon souverain seigneur /  de note pour pa tenir menteur de mon souverain seigneur /  de note pour pa tenir menteur de mon souverain seigneur /  de note pour pa tenir pour pa tenir pour et bonne et belle. Et quant il s'en est /  proportie par vous estiez qu'il luy avoit envoyé, pour en /  proportie par vous chevalier qu'il luy avoit envoyé, pour en /  proportie par vous comment il en aloit, il luy a rapporté tout /  proportie par vous comment luy avoie affermé. C'est assavoir /  proportie par vous a veurez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par vous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par vous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie pais de cous a verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez et a tousiours de moy eslongné /  proportie par verrez  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| selon mon entendement. Car /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| gateur faire stour de mon souverain seigneur /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| h bien menteur de mois 30 luy avove affermé /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (15)       |
| rest of the state  |            |
| of et ries Clausez et bonne et belle. Et quant il s'en est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| estate qu'il luy avoit envoye, pour en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| the of the policy of the parties and the policy of the parties and the parties are the parties and the parties are the parties and the parties are the parties |            |
| The star of the st |            |
| A of the office of the charnelment congneue, pour /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (20)       |
| 1 4 of other verse ce a velle of a velle of a tousiours de moy eslongné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1/0 hold sife a your se veriez of a son nom mue et se fait ap-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 19 south and the depart, son non made of so fair of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| honteusement pai vous entendement. Car / honteusement pai vous entendement. Car / honteusement pai vous estier menteur de mon souverain seigneur / holten faire selon mon entendement. Car / holten faire selon mon entendement. Car / holten faire selon mon entendement. Car / holten faire selon mon entendement is seigneur / holten faire selon mon entendement il seigneur / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en est / holten faire selon mon et belle. Et quant il s'en e |            |
| hontelle faire senteur de mon souverain seigneur / bien ir menteur de mon souverain seigneur / le nouve petiter qu'il luy avoit envoyé, pour en / luy avoit envoyé, pour en / luy avoit envoyé, pour en / luy avoit entent il en aloit, il luy a rapporté tout / luy avoit entent congneue, pour / luy avoit entent congneue, pour / luy avoit entent congneue, pour / luy en luy avoit entent congneue, pour / luy en luy everez et a tousiours de moy eslongné / luy en luy everez et a tousiours de moy eslongné / luy eventent il en luy everez et a tousiours de moy eslongné / luy eventent en luy eventent et en menera, pour / luy eventent et en luy et le se va ou aventure le menera, pour / luy eventent et en luy l | (25)       |
| A AV III AND A SECOND | (23)       |
| oue son frere luy a dit he's en puet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 100 pell bell Diel se de de print fort a penser et a Dieu se /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| In the price of the common termination of th |            |
| 1,018 of very request recevoir le saint sacrement /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 130 information de vous a verrez et a tousiours de moy estoragne / 131 information que no me depart; son nom mue et se fait ap / 131 information que no me depart; son nom mue et se fait ap / 131 information que no me depart; son nom mue et se fait ap / 131 information que no me depart; son nom mue et se fait ap / 132 information que no me depart; son nom mue et se fait ap / 132 information que et son rerenommee, et que par luy / 133 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 134 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 135 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 136 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 137 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 138 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 139 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit essaussee 32. Adonc Ysmarie demeure / 130 information soit | (30)       |
| Annober of the policy of the p |            |
| 14. asserbing a puls print a point dit et que faire en pourroit; /  14. asserbing avoit dit et que faire en pourroit; /  14. asserbing avoit et que /  14. asserbing avoit et que /  14. asserbing avoit en la blasmant; mais tout, ce /  14. asserbing avoit, en la blasmant; mais tout, ce /  14. asserbing avoit paciemment; deux de ses 34 parens /  14. asserbing avoit portoit paciemment; deux de ses 34 parens /  14. asserbing avoit et avoit paciemment; deux de ses 34 parens /  14. asserbing avoit et avoit paciemment; deux de ses 34 parens /  14. asserbing avoit et avoit paciemment; deux de ses 34 parens /  14. asserbing avoit et av |            |
| 143.50   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2 |            |
| the est all with the same /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (35)       |
| 1 comparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (33)       |
| 140 delle stant, out l'aconestement 35 se ordonna. Vint devers /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 147 on observed the Treshorait messe. Quant le roy l'eust /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 149.56   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900    | /          |
| 149, the country of the last love, grace et honneur; pource /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f° 3r      |
| 150 400 waste would do me maines d'une vostre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 14.5.00 plot port of parish pour paigner et devers le roy aler / 146.500 plot pour paigner et devers le roy aler / 146.500 plot pour paigner et devers le roy aler / 147.0 plot parish pour parish paris | ous /      |
| 152.00 distillation nomine Direction, 10 quest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 133. Seigles e et cheve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 154.44 aseile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| , d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| p fait fast segment of the segment o | sse nei ms |
| anie or "cosciilovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

```
156.a dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il m'a /
157. veue toute nue, manyee et charnelment congnue. Aultre /
                                                                        (5)
158.preuve ne convient que luy, pourquoy a vous me plaing /
159.et reclam <sup>38</sup> de ce qu'il vous informe. Je dis que s'a esté par /
160. force et malgré moy, si vous en requier raison et ju-/
161.stice". Quant elle ot ainsy parlé, au roy en print tres /
162.grande pitié et se seigna, et en regardant messire En-/
                                                                        (10)
163.guerran, qui la estoit, luy dist: "Or sus, tost respondez, /
164.car vous estes en faiz contraires. Vous m'aviez dit /
165.que c'estoit de son bon gré, et elle me dit aultrement, /
166.si m'en dittes tost le vray ou je vous jure ma foy que, /
167.se ne le faittes par raison, y pourvoyeray". Quant il vist /
                                                                        (15)
168.qu'on le vouloit emprisonner et qu'il avoit mauvaise /
169.cause, au roy et a elle mercy cria; tout le vray luy recita, /
170.comme dessus est specifié; pourquoy le roy le volt faire /
171.mourir. Lors, la bonne et belle damoiselle devant /
172.le roy s'agenoulla; par humilité son pié baisa. Luy requist /
                                                                        (20)
173.que, pour l'amour de Jhesucrist 39, son meffait 40 luy pardonnast, /
174.et que tant fist que son frere luy ramenast. Le roy, a tres /
175.grant paine et envis, sa requeste luy acorda. Car il vou-/
176.loit que justice fut faitte du chevalier; le quel humblement /
177.mercya la damoiselle et le roy de la grace que faitte on /
                                                                        (25)
178.luy avoit, promettant que jamais ne fineroit, tant que son frere /
179.trouvé aroit et le ramenroit sain et sauf. A tant il se /
180.party pour aler querir ce frere, et en ot mainte paine.
181.car il avoit changié son nom, comme dit est. Aprés /
182.elle mercia le roy de sa bonne justice, en prenant congié. /
                                                                        (30)
183. Si luy dist le roy: "Belle et bonne damoiselle, pas ainsy /
184.ne m'eschapperez, car vostre frere m'avoit ditte verité : /
185.bien le  ay experimenté et trouvé. Je vous requier que ma /
186. femme soiez". Elle treshumblement 41 s'i acorda et a luy se donna.
187.I l'espousa et a merveilles l'ayma, car bonne et belle /
                                                                        (35)
188.la trouva. Jaques fut quis en maint pais, tant que messire /
189. Enguerran a Rodes arriva et fort le demanda; mais on /
190.ne savoit qui estoit Jaques de Voisines. Mais il congneut /
38 reclain
39 Jhesu Crist
```

<sup>40</sup> mesfait

<sup>41</sup> trés humblement

| 191.bien messire Enguerran; fist enquerir ou il aloit ne qu n                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 192 demandoit ou queroit. Il luy en dist tout le vray, pourquoy /                 | f° 3v        |
| 193 il se fist congnoistre a luy. Messire Enguerran luy cria /                    |              |
| 104 mercy et l'amena devers le roy, qui le fist ung tres /                        |              |
| 105 grant <sup>42</sup> seigneur et le mist en grant honneur, comme son frere.    |              |
| 106 Du roy Alchanor et de Belyoboris 43 son filz.                                 | (5)          |
| 107 Alchanor fut roy de grande noblesse et hardiesse;                             |              |
| 108 avoit une dame espousee nommee Peronine **; moult 's /                        |              |
| 199 l'amoit pour le bien qui en elle estoit. Elle of de luy ung                   |              |
| 200 enfant le plus bel que l'en saroit deviser ne ymaginer.                       |              |
| 201 Le roy quant le vit si bel, voulut savoir que de luy feroit 7,                | (10)         |
| 202.comme faire le povoit 47 et comment gouverner on le devroit.                  |              |
| 203 Il manda les pronostiqueurs et sages philosophes, en /                        |              |
| 204 astrologie hien congnoissans. Il lez requist qu'estudiassent /                |              |
| 205 et que tresbien 48 advisassent qu'il avendroit de Belioboris 7.               |              |
| 206. Oui luy dirent que, se au monde estoit en commun, /                          | (15)         |
| 207 tost mourroit ou grande essoine luy avendroit. Mais, /                        | •            |
| 208.se xviii, ans passer povoit <sup>50</sup> , vaillant chevalier seroit, pour / |              |
| 209 quoy le roy le fist loger en une caverne ou on ne /                           | •            |
| 210 vovoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour y veoir, y con-/                  |              |
| 211 venoit tousiours 51 clarté et lumiere de feu. La dedens, /                    | (20)         |
| 212 grandement on le gouvernoit et nourrissoit, sans /                            |              |
| 213 en vssir ne que personne veist fors ceulx qui l'ameni-/                       |              |
| 214.stroient et compaignoient. Aultre monde ne cuidoit, fors /                    |              |
| 215 que celuy ou il estoit. Bien savoit parler. Quant 11 /                        |              |
| 216.ot xix ans, fut mis dehors du lieu ou il avoit esté /                         | (25)         |
| 217.nourry. Si faisoit maintes demandes de tout ce qu'il /                        |              |
| 218.voyoit et qu'on luy apportoit et amenoit, comme de che-/                      |              |
|                                                                                   | •            |
| <sup>42</sup> trés grant                                                          |              |
| <sup>43</sup> Belyoberis                                                          |              |
| 44 Langlois trascrive <i>Peronnie</i> , e dice in nota che, tenuto conto dell'abb | reviazione e |
| contati i jambages, tale nome può leggersi anche Peromne.                         |              |
| <sup>45</sup> monlt                                                               |              |
| <sup>46</sup> seroit                                                              |              |
| <sup>47</sup> pouoit                                                              |              |
| <sup>48</sup> trés bien                                                           |              |
| <sup>49</sup> Belioberis                                                          |              |
| <sup>50</sup> pouoit                                                              |              |
| 51 tousiours                                                                      |              |

| 219.vaulx, oyseaux, joyaux, et de toutes aultres choses.          |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 220.Du jour et de la nuit, des cieulx, de l'eaue, de la terre /   |       |
| 221.et de tout ce que l'en voyt. Quant on luy declairoit /        | (30)  |
| 222.legierement, s'en passoit. On le mena devers la royne, /      | . ,   |
| 223.sa mere. La print grant plaisir a regarder ces belles /       |       |
| 224.dames et damoiselles, belles femmes et pucelles ; ce fut /    |       |
| 225.son plus grant plaisir et desir. Demanda que c'estoient; /    |       |
| 226.on luy dist a celle fin que son cuer trop n'y mist, que /     | (35)  |
| 227.c'estoient dyables. Enquist aprés la cause, et que c'est /    | ` '   |
| 228.des deables, et pourquoy ainsy ilz appelloient ces femmes ; / |       |
| 229.luy fut dit que la plus maudite creature qui soit sont /      | f° 4r |
| 230.deables, et qui pis font; aussy le font les femmes. Car /     |       |
| 231.elles traveillent, degastent et donnent a l'omme plus /       |       |
| 232.de tentacion et occasion de mal a homme que le dyable, /      |       |
| 233.ne quelque aultre chose. Pourquoy Belioberis dist : /         | (5)   |
| 234. "C'est belle chose que de deables que vous appellez fem-/    |       |
| 235.mes; ne je n'ay point veu chose qui tant me plaise, /         |       |
| 236.ne que aye tant chiere, car ma nature s'i adonne". Pour /     | -     |
| 237.quoy 52 il voulut demourer avecques elles. Et pour l'a-/      |       |
| 238.mour d'elles, il fut chevalier errant. Et fist merveilles. /  | (10)  |
| 239.De Loys de Girolles et de damoiselle Agathe de Poissy. /      |       |

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> pourquoy

### 5) Concordanza automatica di tutte le forme grafiche occorrenti.

Forniamo di seguito la concordanza automatica di tutte le forme grafiche occorrenti nelle prime due novelle del manoscritto vaticano, preparata a partire dalla nostra edizione. Si tratta di una concordanza non lemmatizzata: ora, essendo le novelle scritte in medio francese – in una lingua, cioè, le cui grafie presentavano ancora nel XV secolo grande varietà –, la ricerca di ogni lemma dovrà rivolgersi a tutte le possibili realizzazioni grafiche dello stesso (<je> e <ie>, <homme> e <omme>, ecc.), e a tutte le forme flesse separatamente considerate.

# CONCORDANZA

## 2 0 Nouvelles de Sens, 1

raison. Se tout son bien vouloye raconter qu'elle a n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y a assez t'et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il m' rele ('n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y relle ('n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y relle ('n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y relle ('n'est pas telle que m'aviez affermé. Il y relle sir. Demanda que c'estoient; / on luy disciplation or vouloir et si vous prometz que ie n'ay tasche on / vouloir et si vous prometz que ie n'ay tasche on / vouloir et si vous prometz que ie n'ay tasche a retez, ou je vous prometz, par la foy que je doy / actez pour l'aler veoir et vous informer il vous / achevalier nommé Engerenn, le quel, comme flavous / demeure / moult pensive; de ce que son frere luy et zeclam de ce qu'il avoir mauvaise / cause il vous / a dit et comme par mon frere m'a i comme il vous / a dit et comme par mon frere m'a t'omme plus / de tentacion et occasion de mal nt al'omme plus / de tentacion et occasion de mal nt al'omme plus / de tentacion et occasion de mal nt al'omme plus / de tentacion et occasion de mal cue n'avoit dit / son frere ; fist tant qu'il parla ue n'avoit dit / son frere ; fist tant qu'il parla et tout le vray, pourquoy / il se fist congnoistre et tout le vray, pourquoy / il se fist congnoistre et st tout le vray, pourquoy / il se fist congnoistre et son puet / assez esmerveiller, puis print de s' accrade et a luy se donna. / I l'espousa et originé, enseigné et en toute vertu endoctriné; / a mer et a loer w. Le soyr, a son coucher, de vai luy e avoir le saint sacrement / de l'autel puis print devers la royne, la mere. La print grant plaisir devers la royne, la mere. La print grant plaisir devers la royne, la mere. La print grant plaisir devers la royne, la mant que ferez. Il demaint, il se fere la puète de la puète de la puète de la puète de la print grant grant plais en maint pais, tant que messire / Engere la puète de la prope de la propue de la propue de la print grant grant son conguis et en la print grant grant son d

/ dire, especialment de bonté. Je y ay envoyé ung / dire, especialment de bonté. Je y ay envoyé ung / dire, especialment de bonté. Je y ay envoyé ung / veue toute nue, manyee et charaelment congnue. A assez a / dire, especialment de bonté. Je y ay env ce qu'elle gardast chasteté et qu'elle / eust bont cequ'elle qardast chasteté et qu'elle / eust bont celle fin que son cuer trop n'y mist, que / c'esto chevaulx detraire. Tost de mon royamme / vous depa couvoitise, / grant lignage ne selgmente; il me bieu mercy / cria et a luy se recommanda. Vint dev Dieu mercy / cria et a luy se recommanda. Vint dev Dieu se / recommander, luy requerant qu'il la vuei dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il dit esté par / force et malgré moy, si vous en requier esté par / force et malgré moy, si vous en requier esté par / force et malgré moy, si vous en requier esté relaté, qu'il m'a / veue cousine de damne et le dyable, / ne quelque aultre chose. Po homme que le dyable, / ne quelque aultre chose. Po homme que le dyable, / ne quelque aultre chose. Po l'omme plus / de tentacion et occasion de mal a mo lor " Le soyr, a son coucher, dit a messire / En luy se recommanda. Vint devers sa suer ; luy Messire Enguerran luy cria / mercy et l'amena luy. Messire Enguerran luy cria / mercy et l'amena luy se donna. / I l'espousa et a mervelles souvent / merveilles l'ayma, car bonne et belle / la tout e roy merveilles l'ayma, car bonne et belle / la tout e penser et a Dieu se / recommander, luy requerant q penser et a Dieu se / recommander, luy requerant q penser et a Dieu se / recommander, luy requerant q penser et a Dieu se / recommander, luy acquerant q penser et a Dieu se / recommander, luy acque son fre penser et a Dieu se / recommander et de gen luy avot a reapporté d'elle la verité. / car il a tout veu et rapporté d'elle la verité. / car il a tout veu et rapporté d'elle la verité. / car il a tout veu et rapporté d'elle la red de me

acorda accorda accorda accquerir Adonc adonne adonne adonne affermé agenoulla agenoulla agenoulla agenoulla adensy alnsy a alnsy a alnsy a alnsy a alnsy a alnsy a a ala Alchanor Alchanor aler aler aler aloit ame amee maistre, estoit ung / bien a aner et a losr ". Le soyr, a maistre, estoit ung / bon et bel et sage roy, qui a e verrez et a tousiours de moy elloqué e serez ". frere / trouvé anoit et le tamennoit sain et saul a fare et a tousiours de menorit sain et saul et alle d'ame. Elle est vertueuse, non vicieuse, issa; qui m'a rapporté d'elle la verité. / Car il apartie. / Car il spart, due tant fist que son frere luy ramenast. Le roy, a avoie affermé. C'est assavoir (que toute nue vous us l'en menin, soiez a cable egilse la. Je' yray a nue. Aultre C'est assavoir (que toute nue vous us l'en menin, soiez a cable egilse la. Je' yray a nue. Aultre C'est assavoir (que luy, pourquoy qrace et manin, soiez a cable egilse la. Je' yray a nue. Aultre C preuve ne convient que luy, pourquoy qrace et manin, soiez a cable egilse la. Je' yray a nue. Aultre C preuve ne convient que luy, pourquoy qrace et se for a va veneture le menera pour l'ey, a tres / grant paine et envis, as requeste lu ly expard, e, et s'en veneues. A non vicieuse, a tout bien a qu'il vouloit qu'il fut secret. Quant / alnsy tut a rapporté tout / le contraire de ce que luy avoie et afferme, sans predidies four le luy avoie ostre suer. Car elle (n'est pas telle que m'aviez a rapporté tout / le contraire de ce que luy avoie ostre suer. Car elle (n'est pas telle que m'aviez le contraire sue la a rapporté tout / le contraire de ce que luy avoie ostre suer. Car elle (n'est pas telle que m'aviez le roy la mengerons au disner, / contre madamoiselle pas la cause, et que c'est / des debles, et pourquoy ques, vous n'estes ne bon ne loyal, (quant m'avez us er requier raison et il avisic devers le roy au ser requier raison et il avisic devers le le co voste. Nous n'estes ne bon ne loyal, (quant m'avez us er requier raison et il avisic devers le le con ous voye devant et derrière ". Can le luy se le pain e missi et grant honneur comme son frere. / Du roy Alchano et de Balyoboris son filz. / Die meniste en grant honneur s' puin e maiste en grant honneur s' can le luy de en le se

son coucher, dit a messire / Enguerran, son chambe soy mariter resongnoit pour / doubte d'avoir femme tant (falle se depart ; son nom mue et se fait app tant il se / party pour aler querit ce frerse, et e tousiours de moy eslongné / serez ". A tant d'elle cutouit blen adonnee, de tout pechié separe ; / Dieu tout blen adonnee, de tout pechié separe ; / Dieu tout veu et tehni, et avecques elle occorfié, par qui tres / grant paine et envis, sa requeste luy acord veue et charalament congrueue, pour / quoy jamais no vostre royal maiesté, aultrement / seroit granda no vous me plaings d'ung vostre / conseiller et toue / vous me plaings d'ung vostre / conseiller et cheva et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de quinze ans, nulle plus bable / ne meilleur n'es et de ultru / quoy il voulut damourer avecques solfs: ". Pour / quoy il voulut damourer avecques solfs: ". Pour / quoy il voulut damourer avecques solfs: ". Pour / quoy il voulut damourer avecques solfs: ". Pet conseillé, elle vint au lit sa / cousine, qui il avendroit de Belloboris. / Oui luy dicent que c'c'est assavoir / que toute null tas / cousine, qui il y assez a d'altre, especialment de bolne. Et que vous estiez et bonne et belle. Et ur par humilité son pit baisa. Luy requist / que, cle est tresparfaitement belle de ' corps. charteprime, nostre cousine ; / oui luy tud ilt que la menty de vostres suer. Car elle vint au lit sa / cousine, de vostres suer. Car elle vint au lit sa / cousine, de vostres suer. Car elle vint au lit sa / cousine, de vostres suer. Car elle / n'est pas telle qu'il vy / demanda comment il avoit exploité et conseille, elle devisa, fut fait. / Quant il fut en une ga qu'elle devisa, fut fait. / Quant il fut en voy en print tres / grande police. Confesser et recevori le saint sacrement / de vou informer y ell

termostre hostel, et toute / nue la vous monstrera 00074

/ et compadignoient. Aultre monde ne cuidoit, fors 
/ comme de chevalux, / oyssaux, doyaux, et de tout 
6 et a loer ". Le soyr, a son coucher, dit a messire 
6 pour le bien qui en elle estoit. Elle ot de luy un 
6 pour le bien qui en elle estoit. Elle ot de luy un 
6 pour le bien qui en elle estoit. Elle ot de luy un 
6 consolilar et crant. Et fist mervel 
6 chescarist, son meffait luy pardonnat; / et qui 
7 son conseillar et chambellar seroit i tout son 
8 passer povoit, vaillant chevalier seroit pour / quant 
8 passer povoit, vaillant chevalier seroit pour / quant 
8 passer povoit, vaillant chevalier seroit pour / quant 
8 passer povoit, vaillant chevalier seroit pour / quant 
9 passer povoit, vaillant chevalier seroit pour / quant 
9 passer femmes ; / luy fut dit que la plus meudite cra 
9 ces femmes ; / luy fut dit que la plus meudite cra 
9 ces femmes ; / luy fut dit que la plus meudite cra 
9 ces femmes ; / luy fut dit que la plus meudite cra 
9 ce le ramenoit, comme de chevalux, / syseaux, joyaux, 
9 ce le ramenoit, comme de chevalux, / syseaux, joyaux, 
9 ce le ramenoit, comme de chevalux, / savoit qui estoi 
9 dute, especialement de bonte justice, en perat 
9 dute que cute nue vous a veue et charnelment congrue 
9 cute nue vous a veue et charnelment congrue 
9 cute nue meanument de bonte, Je y ap envoyé un 
1 cute nue vous a veue et charnelment congrue 
1 cousine, qui dermoit, juy dist: " Ma co 
1 lit sa / cousine, qui dermoit, juy dist: " Ma co 
1 lit sa / cousine, qui dermoit, juy dist: " Ma co 
1 lit sa / cousine, qui dermoit, juy dist: " Ma co 
1 lit sa / cousine, qui avine put le vray luy ercite 
1 croy en print tres / grand epul luy, pourquoy a vous me p 
1 croy en print tres / grand epul luy, pourquoy a vous me 
1 croy en print tres / grand epul luy pourquoy a vous 
1 croy en print tres / grand epul luy pourquoy a vous 
1 croy en print tres / grand epul luy courte / maiz il se era anite en 
1 croy en print tres of era entendy, es estgna.

216

en yssir, ne que personne veist fors ceulx qui l'
en voit ce qu'il / voyoit et qu'on luy apportoit et
voit une dame espousee nomme Peronine ; moult //
quoy il voulut demourer avecques elles. Et pour l'
manoit
quoy il voulut demourer avecques elles. Et pour l'
manoit
quoy il voulut demourer avecques elles. Et pour l'
manoit
quoy il voulut demourer avecques elles. Et pour l'
manoit
n' de Coucy, chealier, grant terrien, que moult amour
humilié en pué de par l' son nom mue et se fait annoit
bien scap que l'en vous doyt / dire veité. Car il appeller
ben scap que l'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
at : / ~ C'est belle chose que de deables que vous
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy il appeller
et que c'est / des deables, et pourquoy ainsy ainsy il and il aveit l' avoit c'ant que son frere / trop n'y mist, que / c'est pas telle que m'aviez affermé. Il appeller / l'est pas telle que m'aviez affermé. Il appeller / l'est pas telle que m'aviez affermé. Il appeller / l'est pas l'est pas telle que m'aviez affermé. Il appeller / l'andit doubé et conseillé, elle vint
esvenilez / vous il contrent elle et d'il avoit me fectez savoir
esvenilez / vous l'entre que l'entrelment d'il au l'entrement
il a / non astoit come orzez / unit jud jud que queique es des l'entreller et d'il avoit en commune d' bon luy sembla, pour faire me fectez savoir
esveillez / vous jure et affermé, sans préludice d' autrement
et entre qui soit ent / deables, et de le me d' a veue coute qui soit en l'entreller el saint ser en me d' aller el d'entreller el se me d' a perdriel

le menera, pour / acquerir honneur et bonne renomm ainsy meanty de vostres suer. Car alle / n'est pas t de coustume de my seveiller; / c or ca, que voulez de tout mon blen exillé, / de mon service osté et dit ay ouve their seay que l'en vous deyt / dire oy comment. Il y a assez a / dire, sepecialment de bo dit y que c'estoit de son bon gré, et alle me dit of it que c'estoit de son bon gré, et alle me dit elfermé. Il y a assez a / dire, sepecialment de bo dit / que c'estoit de son bon gré, et alle me dit elfermé. C'est assavoir / que toute nu morigin / publishem mal condicionnes, complexionnes / ou morigin / promettant que jamais ne finezoit, tant que son / tresbhem moriginé, enseigné et en toute vertu en changié son nom, comme dit est. Après / ella merci dit / son frece; fist tent qu'il parla a la damoi dit e que faire en pourroit / son droit courrou ditte verité; / bien le ay experimenté et trouvé. esté / nourry. Si faisoit maintes demandes de tout e que faire en pourroit il verite ormannt il en a esté / nourry. Si faisoit maintes denandes de tout e dame espousee nomme Experimenté et trouvé. De cet de le bien estoit / informé, Oui luy dis mauvaise / cause , au roy et a elle mercy cria ; tout veu, tenuv experimente et rouvé oung frere nommé forquerzan / de Coucy, chevalie verviet / voul veu, tenuv, et puis qu'il convient que tout e dame espousee nomme Peronine; mult / l'ambie dourny avec elle car, quant mil pieces d'or / luy experiment et trouvé. Le vous estiez et bonns et ben / voul veu, tenuv, et puis qu'il convient que in voul de l'a coucy de la la crachite de vous estiez et bonn et ben conque l'amour mil paices d'or / luy experiment et trouvé. Le sext de son pouvit et salon pieu et ensemble souvent / estoite en neuve et belie / jen vour de l'he mort honne et belie / jen sex que l'en mour de sibelle gardat charte. Le sex de plus es pere et man et ne sequier y que le pour et le sexper et mener, a ce qu'elle gardat charte i et son en peril et en semble souvent / estoient le vouve et belie get et se pere et mer

m mue et se fait appeller / Lyenard, et s'en va ou aventure " Jaques, vous n'estes ne bon ne loyal, / quant m' avez vez vous esvelles quant / vous asses leve? Vous avez uer; lug dist : / " Ha ha ! tresmanusise, vous m' avez zay; a genoux se faechy; dist : " Sire, / ce qu' avez dit a messiee. Car ella | n' est pas table que m' avez ned s'en cousina, / dist Yamarie, poucaquy ne m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez neds. Car ella | n' est pas table que m' avez pource que perdu l'avoir et que, d'elle menty on avoit pource que perdu l'avoir et que, d'elle menty on avoit pource que perdu l'avoir et que, d'elle menty on avoit t' on luy en d'als anne et parlaidate ponté, l' avoit t' on luy en d'elle pourcoit faire sur / ce que son frere luy avoit pas ainsy / ne m' eschappers. Car vostre frere m' avoit t' on luy en d'elle pourcoit faire sur / ce que son frere luy avoit pas ainsy / ne m' eschappers. Car vostre frere m' avoit t' aven droit courroux estoit pource que perdu ! avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy de grande noblesse et hardiesse; l' avoit chanor fut roy alsette, le roy claudin, pource que perdu ! avoit nu ret puis que ne voul in mea marioti. Il respondy : "Enguerra, j' en y avoit nu ret pais que vous appellaz fremes ; / bien ay bon / vouloir et si vous prometz que ie n' avoit de ables que vous appellaz fremes ; / le ne que de debbles que vous appellaz fremes ; / le ne que de debbles que vous appellaz fremes ; / le ne que le debbles que vous appell

damoiselle Ysmarie de Voisines; // comment par sa bonn supplanter de mon gouvernement, luy / ou aultre y boun supplanter de mon gouvernement, luy / ou aultre y boun evant / et deritare. Chief nu, visage, col, corps, c'estoiant dyables. Enquist aprés la cause, et que c'étout / le contraire de ce que luy avoie affermé. C'rele aultre chose. Pourquoy Belloberis dést. / c'rele cause chose. Pourquoy Belloberis dést. / c'rele cause chose. Pourquoy belloberis dést. / c'rele cause des courberay. Ores / dea, bien voy que c'il fut ou Ysmarie demourcit, enquist d'elle que c'il fut ou Ysmarie demourcit, vous m'aviez dit / que c'abbles, vecz cy que le vous donne ". onvient que tout vous / die, j'ay dorwny avec elle. d'ast su vous donne." / l'sepousa et a mervenilles l'ayma, loyal, quant m'avez ainsy menty de voiste suer. Congnoissez, qui m'a rapporté d'elle la verité. Car ouy et plant et tenvis, sa requeste luy accorda. S'll m'en eust parle et en ot mainte paine, car cup et servenit et trouble ; ne sceut que respondre. S'll m'en eust parle, il en eust mieulx ouvré, c'estovené et troublé; ne sceut que respondre. It toute telle que vous la desirez et demandez. Car le bonne damoisalle, pas ainsy nem exchément de troublé; ne sceut que respondre. In et y cherroit grande / pundicion, par especial en et y cherroit grande / pundicion, par especial en et y cherroit grande / pundicion, par especial en er seroit, pour / quoy le fist of pour le cot, men / c'estoier dyables. Enquist aprés la dames et damoisalles, pelles femmes et pucelles; ce femme Jaquet Mercade, et / aultres ". Quant le roy et et mere, a dames et damoisalles, pelles femmes et pucelles; ce femme c'est. Il me vouldroit bien par le myous y treuve c'estoir, pour s'apporté, le suf d'alle menty on avoit, en la blasmant; mais et caparénte peur d'as cieulx, de l'eaue, de l'eaue, de le l'eaue, de le l'eaue, de le de le eu en la le

Et quant il s'an est / informe par ung chevalier 00130

| la trouva. Jaques fut quis en main [ pais, tant q 00008]
| creature ; / pais, elle en sepaplar femmes; / 00005

chose que de deables que vous appalar femmes; / 00005

damoiselle devant / le roy signic s'en ala. Et 00005

de corps, et je tiengig que à sins / ce enten 00131

de corps, et je tiengig que à sins / ne mesolapperez, of the corps of signic s'en ala. Et 00131

de bien nemmissalle pas ains / ne meschapperez, of the corps of signic s'en enten en cassisale l'allette la perdrielle liena

commonisale le sa ains / ne meschapperez, ologo femmes et damoiselle / Gillette la perdrielle liena

comprosisale comment de par le roy envoyé estoit

a amer et a lore ". Le soyree ; / Dieu ayme sur adonnee, de tout penlis sparee; / loue ayme sur adonnee, de tout penlis sparee; / loue ayme sur adonnee, de tout penlis sparee; / loue ayme sur comprosisate, qui m' a rapporte d'elle la verité.

". Luy dist comment de par le roy envoyé estoit on on sire de la constitution d'el your l'ar y paroit que lez yeutulassent / et 10000 

a amer et a lore ". Le soyree; / loue ayme sur congroissez, qui m' a rapporte d'elle la verité.

congroissez, qui m' a rapporte d'elle la verité, d'onne l'archite spare me fassif forme ou luy dist " sire ' superité d'elle la verité, d'elle d'elle d'elle la verité d'elle la verité, d'elle d'elle d'elle la verité, d'elle d'elle la verité, d'elle d'elle la vous requier que mon en rendemen. Car / vous me fatter de mon entrendemen. Car / vous me fatter que m' l'elle d'elle la verité d'elle la verité, d'elle la verité, d'elle d'elle la verité d'el

Dieu la pourveut grandement. / Ismarie de Voisines 00005 , maiz il se fera aultrement ". Quant / il fut ou 00061 est jambes, / mains et plez, et la demounant que pas 00029 est assavoir / que toute nue vous a veue et charne est assavoir / que toute nue vous a veue et charne est assavoir / que toute nue vous a veue et charne est assavoir / que toute nue vous a veue et charne est pelle chose que de deables que vous appeller f 00236 estoient / on luy endits actain en vous estoient / on luy endits actain en vous estoient / on luy en dist autant ou plus de bien q 00062 estoiet / on luy en dist autant ou plus de bien q 00067 estoiet / cinq cens places d'or. "Sachiez que ce vestoiet / cind cens places d'or. "Sachiez que ce vestoiet / cind cens places d'or. "Sachiez que ce vous me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovus me faites tenir menteur de mon souvezan s 00127 / ovostre ferre m'avoit ditte verité : / bien le ay e vous jure et adés me aughant en ver de la de mardage, consideré vostre / raison ; pour quoy, vous estes en faiz contraires. Vous maviz dit ou con ne / voyoit solail, ne lure, ne le cial. Et cher et et er desir. Et ches se ma en pour cuoy ou on ne / voyoit solail, ne lure, ne le cial. Et cher et et en er voyoit et a elle mercy crame in grazastre pour quy, ou on ne / voyoit et qu'il voyoit et qu'on luy apportoit patent de vost che monspeant, elle portoit patentement, il voyoit et qu'il voyoit et qu'on luy apportoit et amenoit, qu'il voyoit et qu'on luy de courroux / rougy contre jaques pour bien m'il voyoit et qu'on luy de courroux / rougy contre jaques de vois o

fin que son cuer trop n'y mist, que / c'estoient d of fin que son cuer trop n'y mist, que / c'estoient d of in gracoit. Biens asovit parler. Count il / c xi ou il estoit. Bien savoit parler. Count il / c xi ou il estoit. Bien savoit parler. Count il / c xi ou il estoit. Bien savoit parler. Count il / c xi ou consider de consultation de l'al convient of paroles moult / fut dit que la plus maudite creatur femmes; / luy fut dit que la plus maudite creatur femmes; / luy fut dit que la puss voye devant et derrière massion. Enquerran / fut bien joyeux, disant: " E of mission. Enquerran / fut bien joyeux, disant: " E of qui l'amenistroient / et que vous voye devant et derrière garde robe. / et que vous voye devant et ferit coulent entre robes et si vous avez ou comment / daques de voisines m'a : " yous avez oy comment / daques de voisines m'a : " laquelle, pour sa tresprafaite beauté, / sas per oi romeme dit est. Aprés / elle mercia le roy gu'il ne parlast, ne creansitate vous; si le vo ongnee, antire / preuve ne convient que la voit congnue. Antire / preuve ne convient que moult en qu'il ne parlast, ne creansitate et qu'alle / eust bonté, l'enseignement et endotte qu'il nu parlast, ne caphast, puls qu'il vent le que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; son conseille / grant terrière, que moult amoyt ; sons departate, ou nommé Engerran. Et fist merveilles. / De Loys de Girolles , le qui luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité qu'il luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité qu'il luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité qu'il luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité qu'il luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité qu'il luy veoir, y cours apparler femmes ; / oysaux, et de toutes aultres charden. ' Le quel Ysmarie, par sa grande et peparés et lumiere de feu la merce et de la bran

dessus est specifié; pourquoy le roy le volt faire dit est. Aprés / elle mercia le roy de sa bonne ju faire le povolt et comment gouverner on le devoit i le la demande / et veuil pour estre ma esté re par demande / et veuil pour estre ma esté re oit a volour / quoy il ne par mon freze m'a esté relaté, qu'il m'a / veue to son freze. Ung jour, il dist au roy pour / quoy il ne par mon freze m'a esté relaté, qu'il m'a / veue to son freze. I bu roy Alchanor et de Balyoboris son ung fraistre ". Jaques de ces paroles moult / de par le roy envoyé estoit pour veoir Ysmarie. / Jaques de Voisines m'a as ueur Ysmarie grandemen gouverner on le devroit. / Il manda les pronostiqu il avoit exploitté et se bien estoit / informé. Qu il en aloit, il luy a rapporté tout / la contraire veult faire, Jaques de maniage du roy et de sa vi tost mourtoit ou grande essoine luy avendroit. ; si vueil / que demain partiez pour l'ater veoir voult faire, Jaques, / le mariage du roy et de sa vi recevoir le saint sacrement / de l'autel. puis crepout / quoy jamais ne me verrez et a tousiours du luy dist le roy: " Belle et bonne damoisal voul messire Enguerran i guls m'a rapporté d'elle la verité. / Car il a to l'u le cevoir / S' en ala confesser et recevoir le saint sacrement / de l'autel. puis ou l' y un distre / preuve ne convient que luy, pourquoy a luy. Messire Enguerran i guls des les capers et chevalier nommé Engerran, le quel . comme il vou vostre / zaison ; pour quoy, vous plaise savoir / que le vint au lit sa / cousine, que le tint savoir que le cus avoir et ceque luy avoie afferme. C'est assavoir / que luy, pourquoy a vous me plaing / et reclam de de ce que luy avoie afferme. C'est assavoir que madamoiselle Agathe Chanteprime, nostre cousine; / tousions: clarté et lumbare de felle d'ame plaing / et reclam de que me faciez savoir au vray / ou est voir cui , due mandoiselle Agathe Chanteprime. Nostre celle. / ou meridier nomme de tous poins la gouvernoit. / et je tiengs que sien et plain y que m' et je tiengs que sien et plain y que pla p

of mainte paine, / car il avoit changle son nom, not mainte paine, / car il avoit changle son nom, of entire i believoult savoir que de luy feroit, ement, blasonnee et lose; se telle est, elle est, ement, blasonnee et lose; se telle est, elle est, conseiller et chevalier nommé Engerran, le quel, comme il vous / a dit et nommé Engerran, le quel, comme il vous / a dit et nommé Engerran, le quel, comme il vous / a dit et en vous y treuve ce moys passé, punir vous / feray y / vous requerran, son chanbellan; " vous avez oy voir que de luy feroit, / comme faire le povoit et saroit luy dist seroit. Puls, deverse le roy ala, qui luy / demanda qu'il luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité est nouvelle de damoiselle visarie de voisines; / li saion, Enguerran / fut blan joyenx, disant; " Et boris. / Qui luy dirent que, se au monde estoit en personne veist fors cellx qui l'amenistroient / et personne veist fors cellx qui l'amenistroient, en personne veist fors cellx qui l'amenistroient, et que de l'avoir femme ma l'all mercial le roy de sa bonne justice, en prenant savoit qui ectoit la ques de Voisines. Mais il luy en dist cout le vrey, poucquoy / il se fist qu'il l'amenie de bonte. Je y ap envoyé ung que / ben perlament de bonte. Je y ap envoyé ung que / ben qui l'amenie de bonte. Je y ap envoyé ung que / ben d'atterier, a vous me plaings d'ung vostre / charament de / punicion, par especial en cas de mariage.

" Or sus, tost respondez, / car vous estes en fair en l'atterier, et avecques et charrelment congnue. Aultre / preuve ne allati / veu tent veu tenn, et preuve ne crifie que j'ay / tout veu teun, et un veu tenn de robe

celle
celle
celly
certifie
ces
ces
ces
ces
ceste
ceste
ceulx
chambellan
chambellan
chambellan
chambre
charelment
charelment
charelment
chareller
chevalier
chose
chose et desir. Demanda que c'estoient; / on luy dista ce to desir. Demanda que c'estoient; / fors / que compaignoient. Apltre monde ne cuidoit, fors / que compaignoient. Apltre monde ne cuidoit, fors / que compaignoient. Solita setoit / cind compaignoient. Apltre monde ne cuidoit, fors / que se vous donne ". C'estoyent / cind coyne, / sa mere: La print grant plaisir a regarder coyne, / sa mere: La print grant plaisir a regarder coyne, / sa mere: La print grant plaisir a regarder coyne, / sa mere: La print grant plaisir a preparation of punit yous / feray comme ung traistre ". Jaques de coyr, a son coucher, dit a messile / Enguerran, son concellier of parts. / due moult amoyt ; / son conseiller et so, ant terrien, que moult amoyt ; / son conseiller et so, ant terrien, que moult amoyt ; / son conseiller et so, chevalier natif de Sens, et de Regnaul / de la fait. / Quant il fut en une garde robe prez de la fait. / Quant il fut en une garde robe prez de la couvrir que mongerons au disner, / contre madamoiselle Agathe es, chevalier natif de Sens, et de Regnaul / de la es, chevalier natif de Sens, et de Regnaul / de la couvrir que ut il n'u' y paroit que lez yellx; luy il n' la senestre ou dextre jambe. / v'en a gastde ung esté relaté, qu'il m' a / veue toute nue, manyee et couvrir qu'il / n'y paroit que les paulté, / ses pere et mere, a ce qu'elle gardas te pasauté, / ses pere et mere, a ce qu'elle gardas te pasauté, / ses pere et mere, a ce qu'elle gardas et couvrir qu'il / n'y paroit que jevoit et gardas de la avoit et qu'il / n'y paportoit et amanoit, comme de voyt, waillant oit, Mais, / se xviil, ans passer povoit, vaillant oit, Mais, / se xviil, ans passer povoit, vaillant de mes la pasa de la muit, des coutes aultres cheas plaines d'ung voster / conseiller et coverne ou on ne flut, je vous (feise escarteller or coverne un on vist toute nue, devant / ne que sya point veu due vous appelle. Et quant la s'en set if and m'il eciel. Et pour et vous donne ' ceverne ou on ne / voydeur y cous donne superent et ensemble souv

220

au lit sa / cousine, qui dormoit; luy dist: " Na cousine nsy fit adoube et coneillé, alle vint au lit sa / cousine / fist tant qu'il parla a la damoissle Robine, cousine sevalite quant 'cousement au la damoissle Robine, cousine que les yeulx; luy charga qu'in reparlast, he cousine et ces femmes; / luy fut dit que la plus mandite crasture ent ces femmes; / luy fut dit que la plus mandite crasture list, he managise / cause, au voice est sa la menter crasture list fit congnoistre a luy. Messire Enquerran luy crasture list fit congnoistre a luy. Messire Enquerran luy crast services yeulx; luy cut dit que la plus mancty / cuar cousing la cause, au croye t a alle mercy / cuar cousing la cause, au croye t a alle mercy / cuar cousing la cause, au croye t a alle mercy / cuar cousing la cousing que la cause, au lutre monde ne cuidoit tasvoit. En luy du tout se fryit; preudeme le cuidoyt oun voi voi un que / la la gave racy in la date la care gue la set elle daz. / car je vous aluce et afferme, sans preiddice d' corps: a la fet la la date a sold mariar resongoit pour / doubte d' daz de corps: a jet elle de corps: et jet tends que bien en fassiez (le daz. Car je vous aluce et afferme, sans preiddice d' cui voulut demoure avecques elles. Et pour l'amin places d' cui l'avoit ung que / la cous pour l'a fut ou vismarke demouroit, enquist d' dis, lay dermy secon elle. Car quant mil pleces d' cu / luy donnay, je eus d' dis, lay dermy secon elle. Car quant mil pleces d' cu / luy donnay, je eus courrous et la cui de cous elles. Et pour l'amour / dis, lay dermy avec alle. Car quant mil pleces d' cu / luy donnay, je eus d' dis, lay dermy avec alle car quant mil pleces d' cu / luy donnay, je eus d' cousiours de mone elles. Et guant mone elles. I damoiselle la moniselle et compe de grande noblesse et hardiesse; l'a pour l'andie, l'alle alle alle alles la car disparate car pour et de damoiselle comme de cous pouls et la cousine d' marcy alle ans archaures et la damoiselle avoit dit / su care d' fille est la car trassion advissant q' l'

esveillez / vous. Il convient que me factez savo () moult privee et amee d'visnatie. Abec elle demour () ores sus, levez vous, si la verray ". - "

" de m'y seveiller ; lor ça que voulaz vous que ie o () quant lighage ne seigneurie; il ne satfitioit qu'il vouloit qu'il fut secret (Duant d') qu'il vouloit qu'il fut secret se sus sus la sus la puis qu'il vouloit qu'il fut secret (Duant d') qu'il vouloit qu'il fut secret se sus la sus la puis qu'il vouloit qu'il fut secret (Duant d') qu'il fut secret d') qu'il le fist ung i tout sont le vray luy recite le roy, qui le fist ung i tout le vray luy recite le roy, qui le fist ung i tout le vray luy recite le roy, qui le fist ung i tout nuy se recommanda. Vint devers sa suer ; luy trops of que celuy ou il estoit. Bien savoit parte (") fare celuy ou il estoit. Bien savoit parte (") is pourroye emmuyer ". ("denain, a sept heures de ma que je vous donne ". ("estojent d'aples. Enquist adoncques que ferez ; (denain, a sept heures de ma que je vous donne ". ("estojent ("in qu'elle est tresparf avoir femme mal condicionnee, complexionnee ("ou m elle menty on avoit, en la blasmant; mais tout, c' alle est vertueuse, (") a voir sever elle est vertueuse, (") a tout et elle est vertueuse (") a parte elle est vertueuse, ") a cout ce que ie luy demanday. De sa beauté, elle. Elle avoit ung freer nommé (") a cous de Vois sever (") a conseiller errant. Effist merveilles or " luy donnay," pe use d'ale tout ce que ie luy demanday. Pas sa hout (") a conseiller errant. Effict merveilles or " luy donnay," pe use d'ale tout ce que ie luy demanday. Pas sa hout (") a pas alhay, he m'eschapperez, car vostre freze monge electre connece Peconine; mens et the value d'ale tout ce que s' alle d'ale tout ce que s' elle d'ale tout ce que s' alle d'ale tout ce que s' alle d'ale tout ce que s' elle s' d'ale tout ce que s' elle s' d'ale d'a

when you are c'est. Il me vouldroit bien par le moyen / de en ent que luiv pourquoy a vous me plaing / et ecclam de essausse. Alon 1 luy arapporte tout / le contraire de essausse. Alon 'Smaris demaire,' mouit pansive; de de roit mon bien exilià, de mon service osté et de de roit mon bien exilià, de mon service osté et de d' yovit et qu'on luy apportoit et amenoit, comme de vightne. Il avoit uni aservice roit en mora bien exilià, de mon service osté et de Mercado, et / aultres ". Quant le roy ce entendy. De contraire et la avoit uni serviciales et premières nouvelle de urquoy Balloberis dist : / " C'est belle chose que de verbit, y convencit / tous outes level belle chose que de urquoy Balloberis dist : / " C'est belle chose que de verbit, y convencit / tous outes clarté et limière du chevenoit / tous outes clarté et limière du chevaller erzant. Et fist merveilles / De loys de divoloris son filz. / Alchanor fut toy de verbit et de Belyoboris son filz. / Alchanor fut contesser et recovoit le saix escrement / de luce proportis en en proportis en proportis en en proportis en proportis en proportis en proportis en en proportis en en proportis en en proportis en proportis en en proportis en en proportis en en proportis en

ce que'il yous informe. Je dis que s'a esté par / f ce que'il yous informe. Je dis que s'a esté par / f ce que'il yous informe. Je dis que s'an gret par c'e que luy avoie affermé. C'est assavoir / gue tou ce que son freze luy a dit ne s'en puet / assez e ce royaume banny, et mis en | peril de mort honteu ces paroles moult / fut espoventé et troublé ; ne ceste mission, Enquerran / fut bien joyeux, disant chevallx, / oyseaux; joyaux, et de toutes aultres Courtoux / rougy contre Jaques de Voisines ; quant candiselle Agathe de Poissy. / comment par sa deables que vous appellaz femmes ; / ne je n'ay po damoiselle Agathe de Poissy. / comment par sa deables que vous appellaz femmes ; / ne je n'ay po juu is decense de la terre / et de pourcrit fair dirolles et de damoiselle Agathe de Poissy. / grandement on le qouvernoit et n Girolles et de damoiselle Agathe de Poissy. / grande noblesse et harddesse / avoit une dame es Jhesucrist, son meffait luy pardonnast, / et que la Chanteprine. Laquelle, pour sa trespariate bea la Chanteprine. Laquelle, pour sa trespariate bea la Granteprine. Laquelle, pour sa trespariate bea la Granteprine. Laquelle, pour sa trespariate bea la derre / et de tout ce que l'en voit, promettant que la Chanteprine. Laquelle, pour sa trespariate bea la terre / et de tout ce que l'en voit, promettant que la Anten et l'en voyt. Que mariage, consideré vostre / rason; pour quoy, vo mariage, consideré vostre / rason; pour quoy, claudi mon souvernement, luy / ou aultre y bourer mant; par le edylable, / ne quelle apprement, pur mon souvernement, luy / ou aultre, y bourer. maiz i mon souvernement, luy / ou aultre, y bourer mant; par le roy envoyé estoit pour voir ysmarie la peatri par le roy envoyé estoit pour voir ysmarie, per voir service osté et de ce royaume banny, et mis en mon souvernement, luy / ou aultre, y bourer. par le roy envoyé estoit pour voir ysmarie, j'en seay de plus belles, comme damoiselle / que le que le dysple. Per moy eslonge / set de cer coyaume / vous departez, ou je vous promer par le

tous poins la gouvernoit. / Il dist : " pamoisselle tout ce qu'il / voyoit et qu'on luy apportoit et a cout ce qu'il / voyoit et qu'on luy apportoit et a cout ce qu'il / voyoit et qu'on luy aportoit et de la nuit, de tout pechié separes / Du jour et de la nuit, de toutes aultres choses. / Du jour et de la nuit, de voisines ; / comment par sa bonté Dieu la pourveut voisines ; / comment par sa bonté Dieu la pourveut voisines ; / comment par sa bonté Dieu la pourveut voisines ma suer Ysmarie grandement / blasonne voisines ma suer Ysmarie grandement / blasonne voisines, Mais il congneut / luy, lu dist : " Jag voisines, bel et bon serviteur du roy Claudin. / luy voisines, Mais il congneut / ben messire Enguera voisines, Mais il congneut / bien messire Enguera voisines, Mais il congneut / ben messire Enguera voisines must il acut il ansy pellotent ces femmes ; / et qui pis font : aussy le font Les femmes ; / grandement, s' on passoit, on le mena devers la / grandement on la gouvernoit et nourrissoit, sa il et de nour supellez femmes ; / no luy dist a celle fure son cet donnent a l'omme plus / et et nourrissoit, sa il aspet heures de matin, solez a celle éditse la . partiez pour l'aler veoir et t vous informer / s'il or gue c'estoent ; / on luy dist a celle fire web, / car je vous jure et afferme, sans peindice d' ou que pes ne vueil nour estre ma fame et compagnet ; si v que pas ne vueil nour estre ma fare entendant cur ce qu'il / voyoit et qu'on luy en dit et que pas ne vueil nommer ; / on cup de plus belles, comme / bon luy sembla, pour fare luy a dit ne avergues elles. Et pour l'amour / d'elles, on it we et separe le son frere luy and it a voit we pers me vueil nommer; / on luy dist a celle fire / couchoit, mengolt, et comme de tous points a gen deables, et pourquoy alnsy ilz appelloient ces fem deables, et pourquoy alnsy ilz appelloient / yen deables, et pourquoy alnsy ilz appelloient ces fem deables, et pourquoy alnsy ilz appelloient ces fem et deamandez. / car je vous jure et afferme, and cest pecifié pourquoy Avec elle demourcit, / couchoit, menqoit, et comme la noit esté / nourry. Si faisoit maintes demandes d'an nouts: des cients, de l'aeue, de la terre / et d'aluy dist : " Ha ha i treamauvaise, vous m'avec d'a la vout du dist : " " Ha ha i treamauvaise, vous m'avec d'a s' luy dist : " " Ha ha i treamauvaise, vous m'avec d'a l'acup, des cients d'acup contre / deues d'amencit, comme de chevallx, o'yesaux, joyaux, et premiere nouvelle de damoisalle Ysmarie d'amencit Comme de chevallx, cougy contre Jaques ar sa bonte bleu et bien nee " Quant Jaques de stoit d'elle. Elle avoit ung frexe noumé ! Jaques le stoit d'elle. Elle avoit ung frexe noumé ! Jaques le estoit d'elle. Elle avoit ung frexe noumé ! Jaques le demanda : mais on ! ne savoit qui estoit Jaques le demanda : mais on ! ne savoit qui estoit sont ! du vy Belioberis dist : / " C'est belle chose que c'est / des voit gel : phus maudite craeture qui soit sont ! du vy Belioberis dist : / " C'est belle chose que de l'erre le te tout ce que l'en voyt. Quant on luy convenoit ! tousiours clarte et lumiere de feu. La aussy le font les femmes. Car / elles traveillent. Di aussy le font les femmes. Car / elles traveillent. Di avis la destre ma femme et compaigne ; si vueil ! que messire / foguerra ne grant plasis et foestr. Un o' dist il - " vez cy doncques que ferez : ' dist il avoit este ma femme et compaigne ; si vueil ! que du l'il avoit este ma grant plasis et foestre et loer ; se tile est / nourry. Si faisoit maintes et loer ; se tile est / nourry. Si faisoit maintes du loor, sont lu qu'il avoit est donche wous la desirez et de tours a suer, est toute telle que vous la de pours base, jambes. Mains et plasis et de la nuit, de touts auttres d'adonne ". Que mont privame ". Que nu cotevaux de fer rest que vous voye devant | de toutes auttres d'adonne ". Quant / il tu v ous suer, est toute telle que vous sue et pucelles ; ce fut / son plus grant plasis et gene autreme ma nature d'i adonne ". Quant / il tu v yala la messire Enqueran la vist poute nue, de tout es auttres ch

et derriere ". Elle se leva et / y als. La messire luy Ysmarie s'agenoulla et dist: " Tresredoubté / / le roy Claudin, qui oyoit messe. Quant le roy 1, la roy Claudin, qui oyoit messe. Quant le roy 1, luy / demanda comment il avoit exp le roy als, qui luy / demanda comment il avoit exp le roy als, qui luy / demanda comment il avoit exp le roy als, qui luy / demanda comment il avoit exp le roy, qui le fist ung tres f grant seigneur et o le roy, qui le fist ung tres f grant seigneur et o le roy, qui le fist ung tres f grant seigneur et o le roy, qui le fist ung tres f grant seigneur et o le roy, qui le fist ung tres f grant seigneur et men raginer. Le foy, quant il avit ai bel, voulut et men fin rapportez le voit. Vous savez qu' en vous le men fin manda les pronostiqueurs et sagez philosoph jambe. / J'en ay gaigé ung chappon que mengerons a j'sy donny avec elle. Car, quant mil pteces d'or o et selon bien nature et / raison. Se tout son bi apourveut grandement. / Ismarie de voisines fut mercy, / cra et al un se recommender, unt devers son la pourveut grandement. / Ismarie de voisines fut mercy, / cra et la luy se recommender. Moult pens vous doint joye, grace et honneur; pource / que se le resubanch de bonté. Je y ay envoyé ung que / verifie. Car il appartient a vostræ royal matesté, / contre madamolisale Apat ( force et malgré moy, si vous en le soit cesaussee. Adonc Ysmarie demeure / loudint joye, si contre madamolisale Apat ( force et malgré moy, si vous contre le vas a esté par / force et malgré moy, si vous doint joye, sie, / contre madamolisale Apat et danneure. / loudint joye, . " Jaques, vous n'estes n'estes en fe : " sire, je vous certifie que j'ay / tout veu, te : " sire, je vous certifie que j'ay / tout veu, mour et : " sire, je vous certifie que j'ay / tout veu me calle fin que son cuer trop n'y mist, que c'est bella chose que de deables pas alits que le rez ; / denur le vrsy pour / quoy il ne se marsoit. Il respondy: " le roy, " halle et bonne damoiselle, pas ainsy / que c'estoit de son bon gre, et el

est. Aprés / elle mercia le roy de sa bonne justic et comme par mon frere m'a esté relaté, qu'il m'a on et que faire en pourzoit ; Son droit courroux es on es 'en puet / assez esmerveiller, puis print fort que la plus maudite creature qui soit sont / deabl verife: / bien le ay experimente et trouvé, Je vo verife: / bien le ay experimente et trouvé, Je vo verife: / bien le ay experimente et trouvé, Je vo verife: / demain, a sept heures de matth, soie / il sepousa et a merveilles l'ayma, car bonne , je eus d'elle tout ce que le luy demanday. / be / il sepousa et a merveilles l'ayma, car bonne , je eus d'elle tout ce que le luy demanday. / be / il despousa et a merveilles l'ayma, car bonne , je eus d'elle tout ce que le luy demanday. / luy dist : " Ma cousine, esveillez / vous. Il co avec elle. Car, quant mil pieces d'or / luy donnay d'avoir femme mal condicionne, complexionnee / ou a piece d'or il appartient a vostre royal maintes / distoir femme mal condicionnee, complexionnee / ou a point et de la nuit, des cieulx, de la lite verife. Car il appartient a vostre royal maintes / de la nuit, des cieulx, de la lite verife la nuit, des cieulx, de la lite voil a sout es sans mon moyen ? Il soet / que i cour se tout et sa sucr sans mon moyen? Il soet / que i cour se tout a proit este d'oncr et de la nuit, des cieulx, de la lite. / le quel Ysmarie, par sa grande et p tor cy te de sa sucr sans mon moyen? Il soet / que i cour se tout and mil pieces d'or luy donnay, je eus / rechonneet parke ar boiste se de tout ce que l'en voyt. Quant la Je / yray a vous et vous ameneray en nostre ho couchié, past port ung frere nomme / Jaques de Voisines, or out femme et toute femme en bleu, et selle que m'aviez affermé. Il y a asse a men couchié, past quoy l'esta que romne / Jeupes de Voisines, or out lung frere nomme / Jaques de Voisines, or out / homme et toute femme en bleu set romme et le le sear man femme. Si vour et vous et vous et vous et vous et vous et vous ditteditte ditte ditte ditte ditte dointe doon doon a donn a donn a donn a donn ent doxwoit doubte doy doubte doy doubte doot dittiri droit droit droit droit dittiri ainte paine, / car il avoit changié son nom, comme evalier nommé Engerran, le quel, comme il vous / a le pourroit faire sur / ce que son frere luy avoit emeure / moult pensive; de ce que son frere luy avoit emeure / moult pensive; de ce que son frere luy avoit a ainsy / la appelloient ces femmes; / luy fut d ainsy / ne m'eschapperez, car vostre freze m'avoit tiez pour l'aler veoir et vous informer / s'il m'a la son bon qré, et elle me dit aultrement, jieu vous d non ? " - " Non ', dist il - " veez cy o' o' coir / luy o' coir / lud ist : " Tresredoubté / Saigmeur, bieu vous d cormy avec elle. Car quant mil pieces d'or / luy o' cit / li dist : " Damoiselle, veez cy que je vous les femmes. Car / elles traveillent, degastent et et conseillé, elle vint au lit sa / coustine, qui cot y qui a soy marier recongnoit pour / us departez, ou je vous prometz, par la foy que je / c eq u'avez dit ay ouy et bien sçay que l'en vous departez, ou l'avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son secul uy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer luy avoit dit et que faire en pourroit / son de cer conseil ; tout son secret savoit. Fur la connent veult faire, Jaques, / le mariage ambellan estoit ; tout son secret savoit. Fur la connent que le la nuit, des ciellix, de l' conses. / Du jour et de la nuit, des ciellix, de l' conses . / Du jour et de la nuit, des ciellix, de l' ce ans, nulle plus belle / ne mailleur n'estoit d' et grant une la voist. " voulez vous, dis, de tout son bet tou son cert sus la vergues et mere, a ce qu'alle gardast chasté. A quant m'asez ainsy menty de vouter sur conter qui s' nulle plus belle ( me alla vierge et mere, a cerlité . / Car il a tout vou s' dio, j'ay dormy que s' nulle plus belle ( me ta cous informer / s'il m'a ditte veu et le le de / corps, qardast chasteté et qu'elle / eust bonté, l'enseig a verité. Car il a tout veu et tenu, et aveque la viergé Marie Illa avent homme et toute f le vacchie ou non ? " - " Non ", dist il.

le fist couche rente robes et si bien couvrir qu' le fist couche rente robes et si bien couvrir qu' le tint secret. Elle le fist ; si demoura tant comme and apour l'acompaigner et deverse le roy aber / a ment dit aultrement, / si m'en dittes tost le vray o menty on avoit, en la blasmant; mais tout, ce / n mectia le roy de sa bonne justice en prenant com mercy cria; tout le vray luy recita, / comme dess ot aliay parlé, au roy en print tres / grande piti o crait patement; au roy en print tres / grande piti o crait patement; au roy en print tres / grande piti o crait patement; au roy en dist autant ou plus de se leva et / y ala. La messire Enquerzan la vist t set am a femme. Si a corda et a luy se donna; / la lu treshublement si acompaire en dist autant ou plus de se leva et / y ala. La messire Enquerzan la vist t set am a femme. Si acorda et a luy se donna; / lu vint au li ta A / cousine, qui dornoit; luy de la clie et qui la voit mauvals et ous ex au roy et a clie / persone qui soit en vie ". De ceste mission, En / savoir la verité comment la en aloit; il uy a sircologie bien congnoissans. Il laz requist qu' persone qui soit en vie ". De ceste mission, En / savoir la verité comment la confesser et recevoir le sait sacrement / de la de la de la confesser et recevoir le sait sacrement / de la de la de la de la de la confesser et recevoir le sait sacrement de commun. Y tost mourzoir cui savoir la verité comment le le vais ou geste garde cobs, / et que vous voye devant et de la loit, il luy a rapporte feut / la contraire de ce al al aconfesser et recevoir le savoir la verité comment y cost moursoir ou dist tout le vray, pourquoy / il se fist congoist dites estoit. Elle estoit. Elle estoit elle estoit. Elle estoit elle estoit elle estoit elle estoit elle very ou gest parlé, il en este mienla vouré, / car je luy ques el salse elle estoi

000183 000180 001180 001080 000180 000180 000180 000182 000162 000162 0001062 0001062 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 000107 la blasmant; mais tout, ce / nonobstant, elle por la senestre ou dextre jambe. / J'en ay gaigé ung coluy du tout se fyoit; preudomme le cuidoyt, mais nostre hostel, et toute / nue la vous monstreray of maint pais, tant que messire / Enguerran a Rodes a nostre hostel, et toute / nue la vous monstreray of passoit. On le mena devers la royne, / sa mere. La place et venez en ceste garde robe, / et que vous pourtout ; / son droit courroux estoit pource que prenant congié. / Si luy dist le roy; " Belle et print tres / grande pitié et se saign», et en regardant tres / grande pitié et se saign», et en regardant messire Enguerran, / quil a estoit, luy requier raison et justice ". / Quant elle ot ainsy requier raison et justice ". / Quant elle ot ainsy requier raison et justice". / Le roy, quant le vit saciot deviser ne ymaginer. / Le roy, quant le vit saciot deviser ne ymaginer. / Le roy, quant le vit saciot deviser ne ymaginer. / Le roy, quant le vit saciot deviser ne ou on e / voyott solell, ne lune, ne une caverne ou on ne / voyott solell, ne lune, ne une garde robe prez de la chambre Ysmarie, / ell pur vous doyt / dire verité, car il appartient a vostr vous doyt / dire verité, car il appartient a vostr vous doyt / dire verité, car il appartient a vostr vous doyt / dire verité, car il appartient a vostr vous sy treuve ce moys passé, punir vous / feray co vous doyt / dire verité, car il allo est eneme par mon / yssir, ne que personne veité (fors ceulx qui ben jue que le personne veité (fors ceulx qui la estoit, luy dist : " Or sus, tost respont il plus pel que, quant elle fut aagie de quinze a le cue, pand pon / vous y treuve ce moys passé, punir vous / feray contambellan : " Vous avez oy comment / vate vout vout il a estoit, luy dist : " Or sus, tost respont / je na pon / ella vist tenderalier, gue te come parainer on luy devel mont! et le non chambellan : " Vous avez oy comment veult fai i fist enquerir ou il aloit ne qu'il demandat on que veul et endottrinerent tellement / des adues, et que c'estoit / on luy en dis que perdu l'avoit et que / d'elle menty on avoit, et ue me facies savoit au vray / ou est vostre signe, ir et chamballan estoit ; tout son secret savoit. Es a car bonne et belle / la trouva. Jaques fut quis ecle equise la . de / yray a vous et vous ameneray et en voyt. Quant on luy declainoit / legierement, s' en ve grace on rerel luy avoit dit et que faire et justice ". " Je vueil que toute / nue saille c' sur / ce que son rerel luy avoit dit et que faire et justice ". Deprés / elle mercia le roy de sa bonne justice." t. Après / elle mercia le roy de sa bonne justice, t. Après / elle mercia le roy de sa bonne justice, t. paprès / force et malajtre moy, si vous ouit pensive ". Quant le roy ce entendy, / il s' roy en print tres / grande pitié et se seigna, et is que s' a esté par / force et malajtre moy, si vous urroy ennuyer ". Quant le roy ce entendy, / il s' roy en print tres / grande pitié et se seigna, et is que s' a esté par / force et malajtre, enssigné et te bonté, 'avoit veue si belle creature ; / puis selle et : Elle ot de luy ung / enfant, le puis bel que le tout ce que le luy ung / enfant, le puis bel que l' chevaller seroit, pour / quoy le roy le fist loque c' son nom mue et se fait appeller / lyenard, et s' suc nom mue et se fait appeller / lyenard, et s' suc nom mue et se fait appeller / lyenard, et s' sit, s' sit, / ce qu' avez dit ay ouy et bien sçay que l' stor ours me file plus que e le doy 'n bieu, que se l' s' stordement on le qouvernoit te nourissoit, sans / el 'eleve, / ce qu' avez dit apporters le voir, vous savez qu' prometz, par la Goy que je doy / a bieu, que se l' s' son nom mue et se et qu'en vous me file est et qu'en le le quoy in ne se marioit. Il respond, et s' le le le qu'en le doy l' et doy il ne se marioit. Il respond, messire / con pour / personne qui soit en vie " De ceste mission, aques de to que se doy, ta son concher, d' bien segrade, l' anarveille et qu'ent qu'en et parfaist chastet et qu'ent your / pourquoy / il se fist congoiste a luy sende. 'Nais il congoneut / bien me

y avant se tray; a genoux se flechy; dist: " Si, de courroux, x ougy contre Jaques de Voisines; a symoient et ensemble souvent / estcient. Le roy Cl robes et si bien couvrir qu'i, | n'y parcit que le sa requeste luy acorda. Car il vouloit / que jus expoit pour en / savoir la verife comment il en aloit, estoit pour veolr Ysmarie. La pria / que toute nue un que / blen congnoissez, qui m'a rapporté d'ell ou a chevaulx détraire. Toat de mon royaume / vous cer vostre frere m'avoit ditte verifé : / bien la / sarce m'avoit ditte verifé : / bien la / serce ". A tant d'ella se depart; son nom mue e ne cas de mariage, consideré vostre / recomman et a merveilles : Moult / l'amoit pour le bien qui de bonté. Je y ay envoyé ung que / bien congnoisse et a merveilles : Mans. Car bonne et belle / la trommee Percoine : moult / l'amoit pour le bien qui luy avendroit. Mais, / se xviil, ans passer povoit . Adonc Ysmarie demeure / moult pensies ; de ce mariaq d'es se tromme le la demande / et veull pour est et reme elle deables, et pourquoy ainsy ilz appalloient / Aprés / elle mercia le roy de sa bonne justice, . Il me vouldroit hien par le moyan / des deables, et pourquoy ainsy ilz appalloient / informé par ung chevalier qu'il luy avoit envoyé assavoir / que tout ende vous appalloient / la formé par ung chevalier qu'il luy avoit envoyé specifié ; pourquoy le roy le vous appalloient four ed deables que vous appalloient / de par d'ame. Elle est vertueuse, / non vicieuse, a tout bien adonnee, de vostiture; / quant the sera ma femme elle d'ame la menent belle de Caustome de la vous me plainga d'ung vostit unier, a vous me plainga d'ang voit un me loyal, / quant m'avez dit / que c'est / de voit parer: « le roy Claadin, son maistre, estoit ung / out me loyal, / quant la ceuse ce de luy ung / enfant, il entendy
entendy
entendy
entendy
entendy
entre
envoxé
envoyé
envoyé
envoyé
eschapperez
eschapperez
eschapperez
eschapperez
especial ·
especialment
es est estes estes estes estes esteiez estoient estoit estoit

me Jaquet Macrade, et 'aultres". Quant le roy ce en el det en toute vertrue endoctriné; / a merveliles se et en toute vertrue endoctriné; / a merveliles se prez de la chambre Ysmarie, / elle le fist coucher rere luy ramenast. Le roy a tres / grant paine et en est / informé par ung chevalier qu'il luy avoit que pour bien ". Luy dist comment / de par le roy e lesse y a assez a / dire, especialment de bonté, le y ay e lesse. Et pour l'amour / d'elles, il fut chevaliar valez. Et se par ung peu ne fut, je vous / feisse y; "Belle et bonne damolselle, pas ainsy, ne m' / quoy jamais ne me verrez et a tousiours de moy elles. Et pour l'amour / d'elles, il fut chevaliar / l'acceptate en pount de ca que son frere luy a dit ne s'en puet / assez note mesprison et y cherroit grande / punicion, par reshumblement s'i acorda et a luy a assez a / dire, reshumblement s'i acorda et a luy a sed dona. / l'a de grande noblesse et hardiesse; / avoit une dame ung traistre ". Jaques de ces paralos moult / fut ne recommes, et que par luy / la foy de Dieu soit monde estoit en commun, / tost mourcoit ou grande vante. / car il avoit changié son nom, comme dit e painte, / car il avoit changié son nom, comme dit et roy en descoubers. Enquesta prés la cause, et que c' stochet dyables. Enquista prés la cause, et que c' stochet dyables. Enquista prés la cause, et que c' stochet dyables. Enquista prés la cause, et que c' stochet dyables. Enquista prés la cause, et que c' le roy en descoubers. Pourquoy Pouls partie caus . 'la cout m'avez ainsy menty de vostre suer. Car elle / n'. 's cours retromer / predudice d'aultruy / faveur ne affinité, qu'elle r quoy, vous plaiss esvoir que sevelle d'ame. C' corps, et je tiengs que si er quoit loy, vous plais es on cuer trop n'y mist, que / c' corps, et je tiengs que si er quoit lot de vant / luy, ly dist : " Or sus, tost rasponder, yours / son plus grant plaisir et desir. Demanda que c' son plus grant plaisir et desir. Demanda que c' son plus grant plaisir et desir. Demanda que c' eign, et en regardent mestie

de son bon gré, et elle me dit aultrement, / si m' on commun. / tost mourroit ou grade essoine luy a Jaques de Voisines Mais il congmeut / bien messir pour veoir Ysmarie. La pria / que toute nue la vei pour veoir Ysmarie. La pria / que toute nue la vei pour veoir Ysmarie. La pria / que toute nue la vei pour veoir Ysmarie. La pria / que toute nue la vei tres yré. Incontinent, il se party ; a Dieu mercy ou tres pieces d'or. "Sachiez que ce pourquoy ma femme et compaigne ; si vuell / que demain part fet que / d'il m' a d'eue toute nue / set que tresbien advisassent qu'il a vendroit de B / nourry. Si faisoit maintes demandes de tout ce quant / vous estes levee ? Vous avez de coustume d'or que vuil m' a veue toute nue . margee et char quant / vous estes levee ? Vous avez de coustume d'or vous . Il convient que me faciez savoir au vray / aultres ". Quant le roy ce entendy de courroux / raison. Se tout son bien vouloye raconter qu'el d'alle mercy cria ; tout le vray luy recita, / com a alle mercy cria ; tout le vray luy recita, / com a ller mercy cria ; tout le vray luy recita, / com a alle mercy cria ; tout le vray luy recita, / com a ller mercy cria ; tout le vray luy recita, / com a ller ». Le soyr, a son coucher, dit a messire / alle se donna. / I l'espousa et a merveilles l'ama a tous ous sans preludice d'aultruy / faveur ne affi amec d'Ysmarie. Avec elle demouroit, doyaux, fer belle et sans preludice d'aultruy / faveur in avecques elle couchié, par quoy / oyseaux, joyaux, belle c'amarie d'avent de chevaulx, oyseaux, joyaux, ce belle c'amarie d'avent de voy s'agenoulla ; per belle et sage roy, qui a soy marier resongnoit pour belle et sage roy, qui a soy marier resongnoit pour belle et sage roy, qui a soy marier resongnoit pour belle et sage roy, qui a soy marier resongnoit pour belle et deunt la roy Claudin, / le quel Ysmarie. Donne et belle. Et quant lis s'en set / informé par loone et belle. Et quant lis s'en set / informé par bonne et belle. Et quant lis s'en set / informé par comme par nom et en vour que en te Belloboxis. Vous m'aviez dit / que c'

de Belloboxis. Qui luy dirent que, se au monde

riva et fort le demanda; mais on he savoit qui

ur bien ". Luy dist comment / de par le roy envoyé

te troublé; ne sceut que respondre. Car le /

st. "Danoiselle, vez cy que je vous donne ". C'

est, alle est comme ie la demande / et veui pour

et troublé; ne sceut que respondre. Car le /

st. "Danoiselle, vez cy que je vous donne ". C'

est, alle est comme ie la demande / et veui pour

et reclam de ce qu'il vous informe. Je dis que s'a

comme il vous / a dit et comme par mon feree m'a

l / ot xix ans fut mis dehors du lieu ou il avois et

vous esses levee ? vous avez de coustme de m'y

comme et totte femme en beu, et selon Dieu nature et

te la Perdrielle, lienarde, femme Jaquet Mercade,

homme et totte femme en beu, et selon Dieu nature et

te vous voye devant et deriere". Elle se leva u

/ cousine, di acoxda et aluy se donne . / la sepousa

relimme et couprient, il se party; a Dieu mercy / crial

lement s'i acoxda et aluy se donne . / la sepousa

reliment congneue, pour / quoy jamais ne me verreze

ria la damoiselle Robine . Outs voy et devin / pon

et / acoxda et a luy se donne . / la socusia

reliment congneue, pour / quoy jamais ne me verreze

rel al acoxda et a luy se donne . / la socusia

rel d'alle a verife. / Car je vous jure

rel (alla la verife. / Car ju vous jure

rel (alla la verife. / Car il a tout vou et tenu,

en vous la desirez et demandez. / Car je vous jure

ret d'alla la verife. / Car il a tout vou et tenu,

en vous la desirez et demandez. / auxi car bonne

quoy la rol evoit faire / mourir. Lors, la bonne

s se flechy; dist : m sire, / ce qu'avez dit ay ouy

le avoit ung fere nomme / Jaques de Voisines, be

e le luy avoye affermé / que vous estiez et bonne

rie ; la me suffircit qu'elle / fut bonne et belle

se flechy; dist : m sire, / ce qu'avez dit ay ouy

le avoit ung fere nomme / Jaques de Voisines,

va ou aventure le menera, pour / acquerir honne

a lou aventure le menera, pour / cour evus a veue

damoiselle Robine / remena le chevalier, qui tresb damoiselle Robine / remena et pucelles; ce fut / de Belyoboris son filz. / Alchanor fut roy de gran de Belyoboris son filz. / Alchanor fut roy de gran de Belyoboris son filz. / Alchanor fut roy de gran de la nuit, des cielx, de l'eaue. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de Ragnaul / de la Charteprime. Laquelle, pour sa de rectere ". Elle se leva et / y ala. La mesaire En derriere, chief nu, visage, col, corps, brass jamb desir. Demanda que c'estolent; / on luy dist a ce devers le roy aler / avecques elle. Treshonnesteme dist: "Tressredoubté / Sagnaur, Dieu vous doint donnent al'omme plus / de tentacion et occasion d elle me dit aultrement, / si m'en dittes tost le vou en cr mainte patine, / car il avoit chanqús son nom en rogandant messire Enquerran, / qui la estoit la entoute vertu endoctrime; / a merveilles se entr endoctrimes extu endoctrime; / a merveilles se entr endoctrimes extu endoctrime; / an mis en coura evetu endoctrime; / an expelle, sa requeste luy acorda. Car il vouloit / qui fist merveilles. / De Loys de Girolles est vertuens fort le demanda; mais on / ne savoit qui estoit ) hardesses / / voul un estoit elle car du'este se dette demanda; mes se entre le changa que pas ne vueil nommer / oncques m l'amena devers le roy, qui le fist ung tres / party pour le tange que pas ne vueil nommer / oncque maistre, le roy claudin, pource que le lumiere de feu. La dedens, / grandement on le gouv men loce ; se talle est, elle est comme ie la demanda; maistre le roy claudin, pource que le lumiste et feu. La dedens, / jaradens l'amena l'amour / d'elles, il fut chevaller errant. En pour paris, il anour l'arout, / d'elles, il fut chevaller errant. En pour pur y veoir, y convenont, tresbien morigine, et le demourant que pas ne vueil nourr

000096 000224 000224 000239 000220 000221 000032 000232 000232 000149 000149 000165 000175 000197 000197 000197 000197 000197 000197 000197 000197 000197 000197

print grant plaisi, elle en sa chambre s'en ale. E print grant plaisir a regarder ces belles / dames e grant homeur, comme son firere. / Du Loy Altchanor e card to tout mon bien exillé, / de mon service osté errant. Et fist merveilles, / De Loys de Girolles ux, joyaux, et de toutes autres choses. / Du jour it e Jaques de / Voisines, chevaller natif de Sans, te comment veul fairte, Jaques, / le mariage du roy de la nuit, des cienix, de l'eaue, de la terre / de amenoit, comme de chevalux, / Oyseax, joyaux, le, ma / suer, est toute telle que vous la desirez en ce me ceste garde robe, / et que vous voye devant nez en ceste garde robe, / et que vous voye devant / La messire Enqueran la vist toute nue, devant / emme et pucelles; ce fut / son plus grant plaisir menes et pucelles; ce fut / son plus grant plaisir deux de ses parens / elle manda pour l'acompaigner et roy l'eart de vist coute nue, devant / Jacues / order transmissie s'agenoulla en voy en print tres / grande pitié et se seigna, alcte bonte, l'avoit / trasbien moriginé, enseigne et u pats teat en devis de voit / l'an ervoilles se entre aymoiant et pour l'amour / d'elles, il fut chevalier raison et u pour l'amour / d'elles, il fut chevalier raison et plais, tant que messire / Ency, a tres / grant paine to pour l'amour / d'elles, il fut tovalier raison ersedoubte / seigneur, plus vers le roy, qui le fist un du sevoit en ceute raison gnoistre a luy. Messire Enquerran luy cria / mercy vers le roy, qui le fist un que son requier raison gnoistre a luy. Wessire Enquerran luy cria / parcy vois en fineroit, y convendit / tousiours clarté vois entre and income. Je dis que s'a esté par / force et majgres m'a a suer ysmarie grandement / blasonnee oisines m'a a suer ysmarie grandement / blasonnee oisines m'a suer ysmarie grandement / be mon service esté et de ce royamme banny, il sect / que le gouverne le roya contre oi laquelle, pour sa tresparfaite beauté, par des debans. / grandement on le que vour au roy claudin, / le moun service esté et de ce roya manno r'u voyoit

puis qu'il convient que tout vous / die, j'ay dorm
puis qu'il ne m'en a parlé / et prié, je luy nuira
qu'il ne puet et ne fait riens / sans moy. S'il m'
qu'il ne puet et ne fait riens / sans moy. S'il m'
qu'il ne puet et ne fait riens / sans moy. S'il m'
qu'on luy apportoit et amenoit, comme de chavaulx,
qu'on luy apportoit et amenoit, son droit courrous estoi
que c'est / des deables, et pourquoy alnsy liz app
que faire en pourcoit ; / son droit courrous estoi
que par luy / la foy de Dieu soit essaussee. Adonc
que par luy / la foy de Dieu soit essaussee. Adonc
que vous voye devant et derriere ". Elle se leva e
qui pis font; sussy la font las femmes. Elle se leva e
qui pis font; sussy la font las femmes. est / elle
recelam de ce qu'il vous informe. Je dis que s'a es
s'an va ou aventure le menera, pour / acqueir hon
sage roy, qui a soy marier resongnoit pour / doubt
sager roy, qui a soy marier resongnoit pour / doubt
savoir. / moult blean si fait elle la vierge Marie.
se philosophes, en lastrologie bien congnoissa
savoir. / moult blean si fait elle la vierge Marie.
se fait appeller / Livenard, et s'en va ou aventure
se par ung peu ne fut, je vous / feisse escartelle
se pain estoit / informe. Qui luy dist : " sire, j
si vous prometz que i e nay tasche a couvoistse,
se fait appeller / Livenard, et s'en vous cut
son bleu nature et / raison. Se tout son bien vo
si bien couvrir qu'il / m'y paroit que lez yaulx ;
sous prometz que i e nay tuoy / sçay qu
troubé, et avecques elle couchié, par quoy / sçay qu
troubé, le vous requier que ma / femme soie. " el
v'ons recert que e no servel et companigne ; si vous prometz que i en low
v'ous informe e s'ell m'y ditte verité, car s'elle
y cherroit grande / punicion, par especial en cas
d'elle tout e stem a femme et conjanie, es plane
aidié. Er puis qu'il ne m'en a parilé , de de mon service au et e trouvé. Je vous informez / s'il

Sire, je vous certifie que j'ay / tout veu, tenu, et l'an en eust mieulx ouvré, / car je luy eusse aidie.

/ sas pere et mere, a ce qu'elle gardate chasteté et sans mon moyen 711 scef qu'elle gautant le roy et faisoit maintes demandes de tout ce qu'il / voyoit et sans mon moyen 711 scef que vous estiez et bonne et belle.

Sans mon moyen 711 scef que vous estiez et bonne et belle.

son droit courroux estoit pource que pered ul voyoit et monera, pour / cequerir honneur et bonne rennomme, et en congnoisans. Il lac requist qu'estudiassent, et la plus maudite creature qui soit sont / deables, et conseiller. For en la confessor et e saillez en place et venez en ceste garde robe, / et la plus maudite creature qui soit sont / deables, et vuelle garder et conseiller. / s'en als confessor en en convente que luy, pourquoy a vous me plaing / et paptis son nom mue et se fait appeller / lyterard, roy Claudin, son maistre, estoit ung / bonn et bel et convente que son frese / trouvé acott et le ramentoit sain et devoit. / 11 manda les pronosiqueurs et cut devoit. / 11 manda les pronosiqueurs et en s'elle couchié, par quoy / scay que rien ne vales. Et ala qui luy / demanda comment il avoit exploitté et s'elle couchié, par quoy / scay que rien ne vales. Et ainsy parié, au roy en print tres / grande plité et ainsy parié, au roy en print tres / grande plité et le serve. Jaques de ces paroles moult / feu espoventé et en m'a rapporte d'elle la verge. / fant al ella verge Marié. Elle ayme tout / homme et toute femme en blou.

/ ray a vous et vous ameneray en nostre hosti, et fait al el la vierge Marié. Elle ayme tout / homme et come a la demande contidite eveite elle est elle est

entendant au roy selon / ce qu'il aviseroit. Puis, selo povoit et comment gouverner on le devicit. 7 11 selo al mon entendament. Car / vous me faitres tenir sur / ce que son freze luy avoit dit et que faire maintes demandes de tout ca qu'il / voyoit et qu'o l' d'ont il fut en une garde robe prez de la cham / bien a amer et a loer " Le soyr, a son coucher appeller / Lyenard, et s'en yo au venture le mane elpeller / Lyenard, et s'en yo au venture le mane elpeller / sans mous et s'en s'en ve ouy, a son coucher appeller / sans mous et s'en s'en venture fineroit, par raison, y pourvoyersy ". Quant il vist / qu'on tenir menteur de mon souverain selfneroit, on the la menteur de mon souverain selfneroit on contraires. Vous m'aviez dit / que c'estoit de mon couverain selfneroit de la devoir et m'an / rapportez le voir. Vous ne affinité, qu'elle est resparatattement balle de caracteller ou a chevaltx detraire. Tost de mon souverain selfneroit le contraires. Vous m'aviez dit / que c'estoit de mon couver en salondisones complexiones ( le d ) en Dieu, et selon Dieu neture et / raison. Se tout e contraires vous m'aviez dit / que c'estoit de mal ne soit et condiciones, complexiones ( ou moridinee, Il solos ». Elle treshumblement s'i accorda et a luit en plaise, et pondiciones, complexiones ( ou moridinee, Il solos ». Alle treshumblement s'i accorda et a luit et de plus et prediciones ». Alle treshumblement s'i accorda et a luit et de le povoit et comment quois et cette de ne sair aloques de comment quis ent mel le le mori et le povoit solos ». Alchanor fut roy de grande hoblesse et hardles que son crer trop n'y mistr, que ( c'estoit d'able) , tant que son frere luy ramenast. Le roy, a tres / grant turn que son frere luy samenast. Le roy, at tes / grant turn que son frere luy samenast. Le roy, at tes / grant turn que son frere luy samenast. Le roy, at tes / grant turn que son frere luy samenast. Le roy, at tes / grant turn que son frere luy ramenast. Le roy, at tes / grant turn que son frere luy ramenast. Le roy, at le la gast

ist; si demoura tant comme / bon luy sembla, pour t sibel, voulit savoir que de luy feroit, / comme fail nt par vostre mavuels gouvernement, / de tour bien / del Jautel. Pluis print a penser qu'elle deviasa, fut fail / del autel. Pluis print a penser qu'elle deviasa, fut fail il av resioy; dit: "Jaques, telle damoiselle fail se se depart; son nom mue et se fail rez ". A tent d'elle se depart; son nom mue et se fail / le sert de son povoir et savoir, / moult bien si fail ue sert de son povoir et savoir, / moult bien si fail ue sert de son povoir et savoir, / moult bien si fail ue sert al admoiselle et le roy de la grace que fail et / que ie gouverne le roy et qu'il ne puet et ne le roy a le demoiselle et le roy de la grace que fail et le roy us le ves vous sestes en le le roy ou je vous jure et afferme, sans preindice d'aultruy / favur in ne valez. Et se par ung peu ne fut, je vous / feim et afferme, sans preindice d'aultruy / favur et afferme. Sans preindice d'aultruy / favur et afferme. Elle ayme tout / homme et toute est comme le la demandé / cet veuil pour et afferme est comme le la demandé / cet veuil pour et afferme est comme le la demandé / cet veuil pour et afferme et se par ung peu ne fut, je vous / feum qui a soy marier resongnoir pour / doubte d'avoir feum ye experimenté et trouve, Je vous requiser que ma demancables, et qui pis font; aussy le font les ces belles of aultre y bouter, maiz il se fer se l'en vous y treuve ce moys passé, punir vous / tesper ces belles / dames et damoiselles et l'aminer de le consendent ces four c'est belle chose que de deables que vous appeller ces se l'en vous of treuve ce moys passé, punir vous / dest li. Liluy du de la chambre Yamarie. Elle le fist son frere. / Du roy Alchanor et de Belyboris son fin. Demanda que c'estoient / ous savez qu'en vous me fait tout le vray, pourquoy / il se e garde robe prez de la chambre Yamarie, et qui pis font i sussy le fout our l'anour / d'elles, il fut chevalier et en pulus de bien que n'avoir de sus per cantre qui soit sont / deables,

a penser et a Dieu se / recommander, luy requerant le demanda ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de Dieu soit essaussee. Adonc Ysmarie demeure / mo que je doy, a Dieu, que se l'en vous y treuve co que, / sen el efaittes par raison, y pourvoyeray, et en ot mainte paine, / cast la avoit changié so . / Fou roy Alchanor et de Belyboris son filz. A / trouvé aroit et le ramenroit sain et saif. A tan i fiste tant qu'il parla a la damoiselle Robine, co luy a dit et que faire en pourroit ; / son dro luy a dit ne s'en puet / assez esmerveiller, puis luy a dit ne s'en puet / assez esmerveiller, puis luy a dit ne s'en puet / assez esmerveiller, puis luy a dit ne s'en puet / assez esmerveiller, pour m'a oste relaté, qu'il m'a veue toute nue, manye m'avoit ditte verité : / bien le ay experimenté et nommé / Jaques de Voisines, bel et bon serviteur d , je vous / feisse escarteller ou a chevaulx detra a agliee de quinze ans, nulle plus belle / ne meille phone et belle et bien nee ". Quant Jaques de Vois et devant / luy, ly dist : " Jaques, vous n'estes ne dit que la plus maddite creature qui soit sont / de cepvente et troublé ; ne sceut que respondre. Car fait de mesaire Jaques de Voisines, chevalier n mis dehors du litur lu dit en une garde robe prez de la chambre Ysmarie, / la le le chambre s'amarie demouroit, enquist d'alle que c'estott quis en maint pais tant que messire / Enguerran a roy de grande noblesse et hardiesse / acont un mis dehors du leu vous voye devant et deriade. "Ello ou vismarie demouroit, enquist d'alle que c'estott et conseiller. Jahapon que mengerons au disner, / contre mada robe prez de la chambre vismarie, / en qu's en maint pais ten de priser et reconseille. Jenache problesse et hardiesse et recevoir le crobe prez de la chambre vismarie de pourse, maiz / ne set de damoiselle. Jenache problesse et professer et recevoir le crobe prez de la chambre visma d'alle vez cy que je cu'il ne puet et ne fait riens / avoit que et conseiller, pais fame d'alle vez cy que je qu'il ne puet et me gate de per per de dit ne s'en puet / assez esmerveiller, puis print fis, tant que messire / Enguerran a Rodes arriva et rir honneur et bonne renommee, et que par luy / la gran hondites tost le vray ou je vous jure ma et sauf. A tant il se / party pour aler querir com to sauf. A tant il se / party pour aler querir com tiseigneur et le mist en grant honneur, comme son to seigneur et le mist en grant honneur, comme son to se penear qu'ale pour en fineroit, tant que son not send autent ou plus de bien que n'avoit dit / son ne Yemaritant que la pamais en effait luy pardonnast, / et que tant fist que son to penear qu'ale pourcoit faire sur fist que son to apenear qu'ale pourcoit faire sur fist que son to penear qu'ale pourcoit faire sur fist que son to moiselle, pas ainsy / ne m'eschapperez, car vostre elle / ne meilleur n'estoit d'elle Elle avoit ung peu ne me meilleur m'estoit d'elle Elle avoit ung uoy / sayq que rien ne valez. Et se par ung peu ne mes et damoiselles, belles femmes et purales ; ce puis soit en vie " De ceste mission, Enguerran / lignage ne seigneurie; il me suffixoit qu'allo vouloit qu'il fut secret. Quant il ocurroux / rougy contre Jaques de voisines ; quant pourquoy ainsy ilz appelloient ces femmes ; quant pourquoy ainsy ilz appelloient ces femmes; / luy comme ung traistre " Jaques de ces paroles moult / requeste luy accorda. Car il vouloit qu'il le voue la pourveut grandement. I smarie de Voisines sestoit. Blue avoit parler: Quant il / ot xix ans, y bouter, maiz il se ferza aultrement ". Quant / il el es jayma, car bonne et belle / la trouva. Jaques copit. Elle devisa, fut fail / Quant il vouloit qu'il le stipme, en la senstre ou dextre jambe. I y'en ay qu'elle devisa, fut fail / Quant il vouloit parler, luy requerant qu'il le moute, nue senstre soult. Elle nue et mere, a ce qu'elle e signae, en la senstre ou dextre jambe. I' you el la que te rean en la senstre ou dextre jambe. I' you en la senstre ou devire je par le moyen / de ne reans mon moyen ? Il scet / que connander, luy requerant qu'il le mordy de nuy fez

001189 001189 001189 001180 001180 001180 001174 001084 001084 001084 001084 001084 001086 001086 001086 001096 001096 001096 001086 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096 001096

et parfaicte bonté, l'avoit / treabien moriginé, e nesprison et y cherroit grande / punicion, par esp noblesse et hardisasse / avoit une dame espousee pitté et se seigna, et en regardant messire Buguer / Ismarie de Voisines fut fille de messire Jaque / bissonnee et loce; se felle est, elle est comme on le gouvernoit et nourrissoit, sans / en yssir, honneur, comme son free: / Du roy Alchanor et de lignage ne seigneurie; il me suifizoit qu'elle / lignage ne seigneurie publissir et desir. Demanda que c'estoient i / on lu plaisir et desir. Demanda que c'estoient i / on lu seigneur et le mist en grant honneur, comme son freterie, de ment en blaiste ni grant honneur, comme extin, soiez a celle equise la . Je / yray a vou de matin, soiez a celle equise la . Je / yray a vou de matin, soiez a celle equise la . Je / yray a vou de matin, soiez a celle equise la . Je / yray a vou que le dyabbe, / ne quelque aultre chose. Pourquoy comme son frere. / Du roy Alchanor et de Balyobo comme son frere. / Du roy Alchanor et de Balyobo ; pource femme en Dieu, et selon Dieu par vostre mauvais gouvernment, et pour due femme en Dieu, et selon bieu par vostre mauvais gouvernment, et pour due le dyabbe, / ne que par luy / la gracque set bonne renommee, et que par luy / la gracque set pource et a luy se donna. / l'espousa et a mervelles le servet que par luy y voye affermé / dist Yamarie, pourquoy ne m'ever adonne ". Pour / quoy il voulut demource | exist riens | face? ? " Je year of adonne ". Pour / quoy il voulut demource | exist riens | luy avoye affermé / en exist que vous estiez et b luy ; ermandoit ou quercoit. Il luy en dist tout le veu et tenu et tenu et selon pur soul et renu et tenu et tenu et selon pur cout et tenu et tenu et selon pur cou

grande
grande
grande
grandement
grandement
grandement
grant
grant
grant
grant
grant
grant
grant
horne
horne
horneu
horneur
honneur
honneur
honneur
honneur
honneur
honneur erviteur du roy Claudin, / le quel Ysmarie, par sa ritent a voëtre royal maiesté, auttrement / servit e de Belybonis son filz. / Alchanor fut roy de Quant elle ot ainsy parlé, au roy en print tres, quant elle ot ainsy parlé, au roy en print tres, quant elle ot ainsy parlé, au roy en print tres, voisines ; / comment par sa bonté Dieu la dedens, / tousiours clarté et lumière de feu. La dedens, / tous our sprometz que le n'ay tasche a couvoitise, / git que son feere luy ramenast. Le roy, atres / grant seigener et le mist en si vous prometz que le n'ay tasche a couvoitise, / git que son feere luy ramenast. Le roy, atres / grant elle semmes et pucalles ; ce fut / son plus les, belles femmes et pucalles ; ce fut / son plus les vous m'aviez dit / que c'estoit de son bon ecommanda. Vint devers sa suer ; luy dist : / " Ha he ercommanda. Vint devers sa suer ; luy dist : / " wes commanda. Vint devers sa suer ; luy dist : / " ha er recommanda. Vint devers sa suer ; luy dist : / " ha er recommanda. Vint devers sa suer ; luy dist : / " son filz. Alchanor fut roy de grande noblesse et l' on grant seigneur et le mist en grant et de ce royaume banny, et mis en / peril de mort et se la von que ferez : / demain, a sept et de ce royaume banny, et mis en / peril de mort se la. Our yes y et un sorten et de ce royaume banny, et mis en / peril de mort se la. Our ses sus, levez vous, si le verraly ". " i ores sus, levez vous, si le verraly " . " i ores sus, levez vous, si le verraly " . " i ores sus, levez vous, si le verraly " . " i ores sus, levez vous, si le verraly " . " i ores sus, levez vous, si le verral, " i ler que me de m'y seveliler ; or ca, que voulez vous, si lever publière, / et que ave tant chiere, car ma nature s' la sonne et loes ; se telle est, elle est maiere le se sus sus mon moyen ' . . " " " ' t vi y du ces soits, levez vous, si le verraly " . " i ores sus, levez vous, si le verraly " i si res di voulos te roucher entre robes et si bien voulope reciny ou il estoit maintes demande de m'y sevelile ( et maietre, le r

avoit ung serviteur nommé Enguerran / de Coucy, ch congneut / bien messire Enguerran ; fist enquérir condient que me faciaez savoit a uv tay / oue set vos dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". dist : "Damoisable, veez cy que je vous donne ". fut chevalier errant. Et fist merveilles. / De Loy fut en une garde robe prez de la chambre Yamarie, fut chevalier errant. Et fist merveilles / De Loy fut en une garde robe prez de la chambre Yamarie, fut secret. Quant / alnoy fut adoube et conscalile, la vueille garder et conseiller. / S'en ala confess luy a rapporté tout / le contraire de ce que luy a luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité comme weille garder et conseiller. / S'en ala confess luy a rapporté tout / le contraire de ce que luy a luy avoit envoyé, pour en / savoir la verité comme we sufficit de verité, car s'elle est telle, alle ser an me eust parlas, il en eust maioulx ouvré, / car je manda les pronostiqueurs et sages philosophes, en ne parlast, 'ne crachast, puis qu'il vouloit qu'i en eust parla a la damoiselle fut bonne et balle et bien ne sufficit bien par le moyen / de ce mariage me s'en resion; ditt : " Jaques, telle damoiselle fai s'en respondy : "Enguerran, j'en ay parla a la damoiselle Robine, cousine / moult priv s'en est / informé par ung chevalier qu'il luy avoit evolucit / que justice fut faitre du chevalier ; le voul de se fist congnoistre a luy. Messire Enguerran luy c's'en resioy; ditt : " Jaques, telle damoiselle fai s'en s'en esté rala ultrement " Quant / il fut secret' ouant / il fut comme par mon frere m'a seté ralat vous / a dit et comme par mon frere m'a luy sa ses a / dit et congnoistre avecques elles Et pour ! Jamoi dit et comme par mon frere m'a luy avoit en ung chevalier i " Siee, je vous cerifie que jay bar ung chevalier y luy a un de Voisinnes fut fille de messire Jaques d me mal condicionnee, complexionnee / ou moriginee. In the savoit qui estoit Jaques de Voisines. Mais in moit ; iluq dist: " Ma cousine, sevellez / vous. Is us certifite que j'ay / tout veu, tenu, et puis qui in certifite que j'ay / tout veu, tenu, et puis qui in cuidott, maiz / non estoit comme orrez. Ung jour; i venogotic et comme de tous points la gouvernoit. / cuidott, maiz / non estoit comme orrez. Ung jour; i et ne fait riens / sans moy. S'ilm en eust parle, ient. Aultre monde ne cuidoit, fors / que celuy ou emourer avocques elles. Et pour l'amour / d'elles, streasy ". Annsy qu'elle devise, fut fait. / Quant i re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant i re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter, maiz il se fera aultrement ". Quant re y bouter of savoir la veité comment il en aloit, d'ann du cer d'alont la laoit ne qu'il demandit ou quercit. I a dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu' erir ou il aloit ne qu'il demandit ou quercit. I a dit et comme par mon frere m'a esté relaté, qu' erir ou la late to roment gouverner on le devroit. I qu' il n'y paroit que lez yeulx ; luy charge qu' qu' il n'y paroit que lez yeulx ; luy charge qu' qu' il n'y paroit que lez yeulx ; luy charge qu' qu' il n'y paroit que lez yeulx ; luy charge qu' on moyen ? Il seet | que c' ou seitez et bonne et belle. Et quiv comme orrez. Ung jour, il dist au roy pour ( quoy i lour, il dist au roy pour ( quoy i lour, il dist au roy pour quoy e blem en d'avoit dit / son frere ; fist tant qu' le pourreye ennuyer ", quout le vray, pourquoy e blem que n'avoit dit / son frere ; fist tant qu' i ne maiage du roy et de sa suer sans mon mone et pallar et envis, se requeste luy accour que c'est l' des abouts es palum en l'avoit et le sa suer sans mon more y, pourquoy a vous me pl

000107 000107 000108 000021 000021 000020 000076 0001092 0001092 0001092 0001092 0001092 0001092 0001092 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093 0001093

000022 000084 000135 000135 000093 0000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000130 000130 000131 000131 000133 000133 000133 000133 000133 en ay bon / vouloir et si vous prometz que ie n'ay en ay gaigé ung chappon que mengerons au disner, / en scay de plus belles, comme damoisselle ( Gillett ne finercoit, tant que son frare / trouvé aroit et ne me verrez et a tousiours de moy eslongné / sere . / hanins et piez, et le demourant que pas ne vueis / mains et piez, et le demourant que pas ne vueis / len mariage du roy et de as suer sans mon moyen , talle damoiselle fait / bien a amer et a loer » . / vous n'estes ne bon ne loyal. / quant m'avez ain de cas paroles moult / fut espovente et troublé ; vous n'estes ne bon ne loyal. / quant m'avez ain de voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines m'a sa suer Ysmarte grandement / blaso de Voisines d'elle tout caque i / cour e un costre hoses d'or: vous fure et afferme sans preiduice d'aultruy / faver une m'a y point veu et de la ferme sons preiduice d'aultruy / faver une ma foy que ; doy / a blac, qui me faite sons prander que ma / femme soiez ". Elle treshumb vous grometz, par a foy que je doy / a blac, qui m'a fire t de toute y nue s'anite par vois our meffait luy-pardonnast, / et que et doy que y doy / a blac, de la nuit, des cienlx, de l'eaue, de la terre et de toute s'aniters chance m'a y qu'estes et de toute s'aniters chance d'allet par voy gue y et doy y la vers le le toute s'allet se p

quoy il ne se marioit. Il respondy: "Enguerran, is tovostre signe, en la senestre ou dextre jambe."

\*\*elle tout ce que ie luy demanday. / De sa beauté, la grace que faitte on / luy avoit, promettant que e vous a veue et charnalment congneue, pour / quoy a y/ ou est vostre signe, en la senestre ou dextre / et derriere, chief nu, visage, col, corps, bras, ut bien joyeux, disant: "Et comment veult faire, unnt le roy ce entendy, / la s'en resion, dit: " " de voisines ; quant fitt devant / luy, ly dist: " dement! . Tamarite de Voisines fut fille de messire y spassée, punir vous / feray comme ung traistre " . Quant le controur, rougy contre dement! . Tamarite de Voisines fut fille de messire y passée, punir vous / feray comme ung traistre " . Quant le controur, rougy contre dement | set to carnour, rougy contre le demend ; mais on / ne savoit qui estoit d'elle Elle Elle avoit ung frere nommé t four n'estoit d'elle Elle avoit ung frere nommé t four le demand ; mais on / ne savoit qui estoit d'elle Elle Elle avoit ung frere nommé vous me parle ( car, quant mil pieces d'or / luy donnay, il mer euts parlé, il en euet meuts parlé, et prié, or elle. Car, quant mil pieces d'or / luy donnay, il men euts parlé, il en euet mieulux ouvré, let prie qu'elle est treeparfaitrement belife de Corps, et say que tien ne stoit comme ortez. / car j dit ultrement, / si m'en dittes tost le vray ou detraire. Tost de mon royaume / vous departez, ou j dite, captume / vous departez, ou ditte verité; liformé. Ouil luy dist : " Sire, f say que telle est tennent. / si m'en dittes tost le vray ou detraire. Tost de mon royaume / vous departez, ou ditte verité; liformé. Ouil que, pont l'immont / lu dit et amenoit, comme er scoit comme ortez. Ung oyseaux, joyaux, et de toutes aultres choses. / Du perveint t ament, si m'en dittes tost le vray ou je vous s' force et maigré me ditte s' passez a / dire, especialment de bonté.

I've can pair maigré mon royaume / vous departez pour lite que vous la destrez te forme ortes aultres choses.

I've elle compaig

j, j, jamais jamais jamais jamais jamais jamais jaques jaq

are humilité son pié baisa. Luy requist / que, pour l'
als conféssare et recevoir le saîtur socrement / de
le quel Yamaste, par sa grande et partaicte bonté.

le quel Yamaste, par sa grande et partaicte bonté.

a et a luy se donna. 'I l'espous et a merveilles l'
es choses. / Du jour et de la mult, des cental; de
l' Sire, / ce qu'avez dit a mult, des cental; de
l' Sire, / ce qu'avez dit a youy et bien scay que l'
' Sire, / ce qu'avez dit a youy et bien scay que l'
' Sire, / ce qu'avez dit a youy et bien scay que l'
cioulx, de l'acue de la terze / et de tout ce que
qu'alle gardate chasteté et qu'alle / eurt bonté, l'
rs / le roy Caudin, qui oopt messe quant le roy l'
s. car / elles traveillent, dégastent et donnen a l'
main, a sept heure que d'd'alle menty on avoit, en la
pir a sept heure de d'd'alle menty on avoit, en la
ié; pourquoy le roy le voit faire meur, lors, la
n'y mist, que / c'estcient dyables. Enquist après
n'y mist, que l' c'estcient dyables. Enquist après
n'y moit dit / yous drevalier, il que lu lumblement / mercyal
r'altre du chevalier natif de sens, et de Regnal / de la
sines, chevalier natif de sens et de tession / qui la
querix honneur et bonne renommer, et que par luy / la
r que Yamazie, ma / suer, est toute telle que vous la
e seigna, et en regardant messixe Enguerran, / qui la
querix honneur et derriere » Elle est, ols est come et le
lasonnee et love se telle est, ols est come ic la
r que Yamazie en regardant messixe Enguerran, / qui la
n'y aux, et de toutes aulres enfoses. / pu jour et de
la passott on le mena devers la zoy, eve devant et derriere »
l' genera le chevalier, m'un treablen la contente
n'y la zappelloient ces femmes ; / luy fut dit que
r le passott on le mena devers la zoy, eve la gente en la
escolin pour veoir 'manner's en passott. On le mena devers la zoy, eve la
espoise et la la luy avel' i synd, pour en / savoir la
er la Dious

amour de Jhesucrist, son meffait luy pardonnast, / avoit, Prise brint a pener qu'alle pourroit faire avoit ( treabher mortagint, enseignée et en toute e avoit et quee / d'alle menty en avoit, en la blasma ayma, car bonne et belle ( la trouve Jaques fut q eave, de la terre / et de tout ce que l'en voyt.

en saroit deviser ne ymaginer. / Le roy, quant le en vous doyt / dire verité. Car il appartient a vo en vous doyt / dire verité. Car il appartient a vo en vous doyt / dire verité. Car il appartient a vo en vous y treuve ce moys passé, punir vous / feray en seignerent et endottrinerent tellement / que, que espousa et a mervetalles l'ayma, car bonne et belle eust / oye, devant luy Ysmarie s'agenulla et dist omme plus / de tentacion et occasion de mal a homm . Je / yray a vous et vous amenerapa en nostre host blasmant; mais tout, ce / nonobstant, elle portoi bonne et belle damoiselle devant / per coherct. E damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / l damoiselle et le roy de la grace que faitte on / luy avoit, promettant que ja messire et que faitte en / luy avoit, promettant que ja messire Enquerrant la vist toute neu, devant / et de pours madit ercaeure du set ceque faitte on / luy avoit, promettant que farcielle, iluy dist : " or sus, tost respondaz, / car foy que je doy / a Dieu, que se l'en vous y treuve grace que faitte en la vist toute neu, devant / et de route se le route neu, des cieulx, de l'eaue, de la terre / et de tout ce que l'en voit / deballes / dames re que faitte on / luy avoit, promettant que messire Enquerrant / qu'elle le tint secret. Elle le fist print / grâf plaisir a regarder ce conseillar / veilé / Car il a tout veu et tenn, et avecques et senserce / et de tout ce que l'en voyt. Quant

bien qui en elle estoit. Elle of de luy ung / enfa chevalier, qui en elle estoit. Elle of de luy ung / enfa chevalier, qui en elle estoit. Elle of de luy ung / enfa chevalier, qui tresbien na contenta, la requerant ciel. Et pour y veoltr, y convenoit / tousiours cla contraire de ceque luy avois affermé. C'est sasav cuidoyt, maiz / non estoit comme orrer. Ung jour, d ) devoir et me / rapportez le voir. Vous savez demanda ; mais on / ne savoit qui estoit jaques de demourant que pas ne vuell nommer : / oncques mais devoir et mais on pronostiqueurs et asges ph faittes par raison, y pourvoyers, w. Quant il vist fist is demoura lent comme / bon luy sembla, pou fist coucher entre robase et si bien couvrir qui list loger en une caverne ou on ne / voyoit solail fist loger en une caverne ou on ne / voyoit solail fist loger en une caverne ou on ne / voyoit solail fist loger en une caverne ou on ne / voyoit solail sour las femmes. Car / elles traveillent, degasten matrage du zoy et de sa suer sans / en yssir, ne que maste pour / acquestr. Acans / en yssir, ne que maste pour de cemriage me supplanter de mon gouverne plus bal que l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il ma quel, comment gouverner on le devoit. / Il ma quel, l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il ma quel, l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il woy al quel l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il woy al quel l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il woy al quel l'en saroit devisar ne ymaginer. / Il you al quel, l'en resion y courte sour en tel roy ce entendy, de courroux / rougy contre jaques roy ce entendy, de courroux / rougy contre jaques roy en destourberay. Ores / dea, bien voy que c'es roy en destourberay. Ores / dea, bien voy que c'es roy en destourberay. Ores / dea, bien voy que c'es roy et qu'il ne put et ne fait riens / sans moy. roy l'ent / oye de vant luy ysmarie s'agenoulla roy et qu'il ne put et ne rait reis print a penne et bell roy, et res / grant paine et envis, sa requeste lu roy, quant le etist loger en une caverne ou on ne loy per qu'il ne put et en re

me espousee nommee Peronine; moult / 1/amoit pour las a chambres sen alar Et danoiselle Robine / remena une caverne ou on ne / voyoit soleil, ne lune, ne caverne ou on ne / voyoit soleil, ne lune, ne caverne ou on ne / voyoit soleil, ne lune, ne cret savoit. / En luy du tout se tyoit ; preudomme la ma femme. / Si vous enloings que bien en fassiez ( ant que messire / Enguerna Rodes arrive et fort l. corps, bras, jambes, / mains et piez, et t. / comme faise le povoit et comment gouverner on plus / de tentacion et occasion de mal a homme que lents, la requernat / qu'alle le tint secret. Elle une garde robe prez de la chambre Ysmarie, / slae lents, la requernat / qu'alle le tint secret. Elle une garde robe prez de la chambre Ysmarie, / elle oit, vaillant chevalier saroit, pour / quoy le roy ran luy cria / meroy et l'amena devers le roy, qui le del soit sont / deables, et qui pis font : aussy arté et lundere de feu La dedens, / grandement on luy declairoit / legiarement, s'en passoit. On se fait appeller / Lyenard, et grant saigneur et dea, bien voy que d'est. Elle ot de luy ung / enfait, el vouluit savoit que de luy feroit, / comme faire la vouloit / que justice fut faite du chevalier ; e voisines, bel et bon serviteur du roy Claudin, / g vostre / conseiller et thevalier rect devers s a bonne justice, en prenant congé. Fill y devers le sa bonne justice, en prenant congé. Fill y devers s entre au roy selon / ce qu'il ariseroit. Puis, devers s parens / elle manda pour l'acompainer et devers en a mon / cuidary is engren mon, comme dit est. Auttres ". Quant la rest que pour bien %. Luy dist comment / de par is entre aymodent et ensemble souvent / escoient. is rie que pour bien ". Luy dist comment / de pour se entre aymodent et ensemble souvent / escoient. Li s elle rash mon comme dit est. Après / elle mercia luy recita y n'est que pour bien ". Luy dist comment / de vers / le que juur serie n'en as a cuer sans mon non comment se se fere en le appont ouit. Lors, la bonne et belle damoiselle et tout le plus bell que l'en

verray ". - " Hé ! ma cousine, / dist Ysmarie, pou voit si bel, voulus savez qu'en vous me fie plus qu'en / per voit faire / mourir. Lors, la bonne et belle damoi vouloit emprisonner et qu'il avoit mauvaise / caus ovray luy rectie, / comme dessus est specifié ; pou vray ou je vous lure mas forque, / se ne le faitte en vray un rectie, / comme dessus est specifié ; pou vray ou je vous lure ma so grau en la vist toute nue pronostiqueurs et sages philosophes, en / astrolog et / y and La massire Enguerran la vist toute nue pronostiqueurs et sages philosophes, en / astrolog et / y and La massire Enguerran la vist toute nue of vous, as le versuy ". - " Hé ima cousine, / requist qu'estudiassent / et que tresshen advisass yeulx; luy charag qu'il ne parlast, / ne crachat ou il avoit esté / nourry. Si faisoit maintes dem en seigmeure, il me suffittort qu'elle (fut bonn on sa / cousine, qui dermoit, il ne parlast, / ne crachat ou il avoit esté / nourry. Si faisoit maintes dem et belle est elle est comme le la demande / et ou la bonne et belle est elle est elle est elle est elle est elle est elle est comme le la demande / et ou la bonne et belle edmoisable Agante de poissy. / y quant m'avez ainsy menty de vostre suer. Car en une caverne ou on ne / voyoit soleil, ne lune, / la bonne et belle damoisable Agante de poissy. / Gemanda comment il avoit exploitté et se bien es of la ciel. Et pour y vous n'estes ne bon ne loyal or de ciel. Et pour y vous n'estes ne bon ne loyal or de ciel. Et pour y vous n'estes ne bon ne loyal or de ciel. Et pour y vous n'estes ne pour ne la supporte te que famec a merchant pur exporte te tut la arapporte te tut la menor de caput lu avoit exporte; y a dit ne s'en puet / lasca cemervailler, puis prin a avoit dit et que faire en pourroit ; / son droit v avoit dit et que faire en pourroit ; / son droit v avoit dit et que faire en pourroit ; / son droit v caporte; / en ercap de la monde estoit en comment i avoit diren y que la monde estoit en comment i avoit diren y que la monde estoit en comment i avo prime, nostre cousine; / oxes sus, levez vous, si len saroit deviser ne ymaginer. / Le roy, quant ien en l'en saroit deviser ne ymaginer. / Le roy, quant ien en fassise ( led ) devoir te m'en / rapportez ita, / comme dessus est specifié; pourquuy le roy la raison, y pourvoyersy " Quant il vist fqu'n uvaise / cause, au roy et a elle mercy cria; tout uvaise / cause, au roy et a elle mercy cria; tout le tout / deables, en qu'entit. Il luy en dist tout it sont / deables, et qui pis font ; aussy le font oit et comment gouverner on le derroire. " Elle se luquot ce que vous voye devant et derriere ". Elle se luquoty ne m'avez vous esveille quant / vous estes philosophes, en / satrologhe bien congnoissans. Il re robes et si bien couvrir qu'il / n'y paroit que plass, comme damoisselle / Gillette la Perdrielle, t parler quant / ainsy fut adoubé et conseille quant / vous estes princepour en a sa suer Yamarte grandement / Diasonnee et parler. Quant il / or xix ans, fut mis dehoris transfut caustin / dists fullet en perdrielle, t parler comme damoisselle fait / bien a amer et a lance couver reconser et allant caverite er and exercit pour (quoy le roy le volt faire / luy, lay dist; " Jaques, vous n'estes ne bon ne il fluy, lay dist; " Jaques, vous n'estes ne bon ne il luy chevalier errait. Et fist merveilles. / De Et pour y veoir, y pourquoy / il se fist congnoistre a loger en une caverne ou on ne / voyoit sole!, allay contre Jaques de Voisines; quant fut devant / arce quesile me supplanter de mon gouvernement; arce demeure / moult pensite je devers le roy ala qui il r / de ce matiage me supplanter de mon gouvernement; arce demeure / moult pensite je de que son frere lour n' savoir la verité comment il en aloit, il luy a rapporté tout ce qu'elle pour voir et qu'elle pourroit faire sur / ce que son frere pour en / savoir la versié par upine en gene le la terre of et de tout ce que l'en e voy, ala en est fine me ti la voy, ala sur la ferre of te maitre, le congnoistre a luy se eus d'elle pour voir de la dresce par une la voir

dist a celle fin que son cuer trop n'y mist, que / dist le roy: "Belle et bonne danoiselle, pas ain onne danoiselle, pas ain on donnay, je eus d'elle et bonne danoiselle, pas ain on donnay, je eus d'elle tout ce que ie luy demanday. Du nouver se fyoit; preudomme le cuidoyt, maiz / no en dist tout le vray, pourquoy vil se fist congno eusse aidié. Et puis qu'il ne m'en a parlé / et proferoit, / comme faire le povoit et comment gouven fut dit que la plus maudite creature qui soit sont nuirey car le roy en destourberay. Ores / dea, bie pardonnast, / et que lant fist que son frere luy; srecita, / comme dessus est specifié ; pourquoy le requist / que, pour l'amour de Jhsaine et envis; srecita, / comme dessus est specifié ; pourquoy le requist / que, pour l'amour de Jhsaine et envis, srecita, / comme dessus est specifié ; pourquoy le se toonmanda, vult devers as auer; luy dist: / se excommanda, vult devers as auer; luy dist: / dist se excommanda, vult devers as auer; luy dist: / dist semanda, pour faire entendant au roy selon / ce qu' semanda, pour faire entendant au roy selon / ce qu' se entendant au roy selon / ce qu' se excommanda, vult devers as auer; luy dist: / dist semanda, pour faire entendant la sorie contain a septe relate, qu'il m'a / veue toute nue, manyee et charnelment congnue; a veue toute nue, manyee et charnelment congnue; a se suer Ymmarte grandement / blasonnee et loee; avez ainsy menty de vostre suer. Car elle / n'est suer ainsy menty de vostre suer. Car elle / n'est avez de tout mon blen exillé, / de mon service ost avez de tout mon blen exillé, / de mon service ost avez de tout mon blen exillé, / de mon service ost avez afferme. Il y a assez a / dire, especialment en enst parlé, il que c'estoil e son bonn qu'eré, / car je le eschapperez, car vostre fere m'avoit ditte verité; / foien le ay experiment et le en entre service or le en entre service or ceatoil er / sene le faittes par raison, y pourvoy en en parlé / dist Ysmaile pourque vous que vollez vous que femme et compaigne ; si vueil / quo d'es

nt plaisir et desir. Demanda que c'estoient; / on e pourquoy / vous requerray n'est que pour bien ". I j'ay demay avec elle. Car, quent mil pieces d'or / i j'ay dormy avec elle. Car, quent mil pieces d'or / i j'ay dormy avec elle. Car, quent mil pieces d'or / i al d'ay dormy avec elle. Car, quent mil pieces d'or / i arie demourbit, enquist d'elle que c'estoit; / on n' ou il aloit ne qu'il / demandoit ou queroit. Il in m' en eust parlé, il en eust mateuls ovevé, / car je le purquoy ainsy ilz appelloient ces femmes ; / le puis qu'il ne men a pasilé | et prié, je le puis qu'il ne men a pasilé | et prié, je le tet pourquoy ainsy ilz appelloient ces femmes ; / le ty pardonnast, et que et a list ( que, pour l'amour de Jhesucrist, son meffait to luy pardonnast, | et que tant fist que son frere cause, au cony et a elle mercy cria; tout le vray is print fort a penser et a bleu se / recommender. | le party; si demoura tant comme oler viray is print fort a penser et a bleu se / recommender. | le party; si demoura tant comme oler viray is print fort a party; si demoura tant comme fort ontre oler ed volsines; quant le roy i ferse ed volsines; quant the devant | luy, alter comme il vous / a dit et comme par mon frere m' a cett relaté, qu'il mpartiez pour l'alar veoir et vous informer / s'il muty det : / w' ay envoyé ung que / hen conquoissez, qui mil : " w'ous avez oy comment / Jaques de Volsines : " He i ma cousine, / dit et comme il vous / a dit et comme par mon frere us entoings que bien en fessez en faiz contraires. Vous mrty de vostre suer. Car elle / h'est pas telle que vostre free ou vous estes en faiz contraires. Vous mrty de vost es estes ne bon ne loyal, / dans en elle pas ainsy / ne unant / vous estes en faiz contraires. Vous me et qu'il ne puet et ne fait riens, sansy s'il m roy; " Belle et bonne damoiselle, pas ainsy / ne unant / vous estes levee ? Vous avez a coustume de n le ay experimenté et trouve, Je evous requier m' a ditte verité. Car s'elle est teule est comme ie la demande de verite. Contraires, i and d

meffait
meileur
meileur
mena
menera
mengerons
mengoit
menteur
menty
Mercade
Mercade
mercy
mercy
mercy
mercy
mercy Mais S
Mais mais s
mais s
mais s
mais s
mais tre
mais tre
maiz s
maiz s
mai s hors du lieu ou il avoit esté / nourry. Si faisoit mais on / tost mourroit ou grande essoine luy avendroit. Mais on / tost mourroit ou grande essoine luy avendroit. Mais on / ne savoit qui estoit Jaques de Voisines.

It el Gnoguerana a Rodes arriva et fort le demanda ; ne t et que / d'elle menty on avoit, en la blasmant; t et que / d'elle menty on avoit, en la blasmant; t et que / d'elle menty on avoit, en la blasmant; t et que / d'elle menty on avoit, en la blasmant; t en emble souvent / estoient. Le voy Claudin, son ittes tenix menteur de mon souverain seigneur / et me menteur de mon souverain seigneur / et mi luy du tout se fyoit; preudomme le cuidoyt, ter de mon qouvernement, luy / ou aultre y bouter, onnent a l'omme plus / de tenacion et occasion de soy marier resongnoit pour / dout de ses parens / elle mi le portoit paciement; deux de ses parens / elle mer cherroit grande / punidion, par especial en cas de x, disant " " Et comment quout faire, Jaques, / le me c'est. Il me vouldroit bien par le moyen / de ce oir et savoir, / moult bien si fait elle la vierge re, estoit ung / bon et bel et sage roy, qui a soy rez, ung jour, il dist au roy pour / quoy ji ne se cy doncques que ferez : / demain, a sept heures de mis en / perill de mort honteusement pau voit et my pour bien faire selon mon entendement. Car / quo su my avoit mi m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'avtez dit / que c'estoit pour l'amour de d'arentement conqueus pour / quoy jumais ne acuvoitise, / grant liquage ne setgeners ; l'un dectourberay. Ores / dea, bien voy que c'est. Il m'un destourberay. Ores / dea, bien voy que c'est. Il

000217 000207 000129 000129 000129 000129 000129 000129 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128

demandes de tout ce qu'il / voyoit et qu'on luy ap on congrant / bien messire Engerran ; fist enquer on avoit veue si belle creature ; / puis, elle en s on / ne savoit qui estoit Jaques de Voisines. Mais tout, ce / nonobstant, elle portoit paciemment ; dout ce foot, veil elle creature ; / puis, elle en s tout, ce / nonobstant, elle portoit paciemment ; dout / bon et bel et sage roy, qui a soy m , le roy Claudin, pource que le luy avoye affermé ; no estoit comme orrez. Ung jour, il dist au roy a li see fara aultrement ". Quant / il fut ou Ysmarie a homme que le dyable, / ne quelque aultre chose. Condicionnee, complexionnee / ou moridinee. Il avo moy, si vous en requier raison et jusice ". / Qua les pronostiqueurs et davers le roy aler / avecque et charnelment congnue. Aultre / preuve ne convien du roy et de sa suer sans mon moyen ? Il sece / qui me supplanter de mon gouvernement, luy / ou aultre choseu l'accompaigner et davers le roy aler / avecque et charnelment congnue. Aultre / preuve ne convien du roy et de sa suer sans mon moyen ? Il sece / qui me supplanter de mon gouvernement, luy / ou aultre cresongnoit pour / doubte d'avoir femme mal condici l'il respondy: " Enguerran, j'en ay bon / vouloir soiez actle egilse la. V / yray a vous et vou crèature qui soit sont / deables, et qui pis font / soiez actle egilse la. V / yray a vous et vou crèature qui soit sont / deables, et qui pis font / cause, au roy et a elle mercy cria ; tout le vray ou j factez savoir au roy et a elle mercy cria ; tout le vray ou j factez savoir au roy et a elle mercy cria ; tout le vray ou j factez savoir au roy et a elle mercy cria ; tout et pien plaing d'en / personne qui soit en vie. " De plaing / et reclam de ce qu'il vous informe, J d di plaings d'en / personne qui soit en view plaines / ne que aye tant chiere, car ma nature s' supplanter de mon gouvernement, luy / ou aultre of plaing / et reclam de ce qu'il vous informe et plaing were le non souveraln seigneur / et maister, / comme de tous poins la gouvernement et bonne renomme, e

. La print grant plaisir a regarder ces belles / d

. / ayma, car bonne et belle / la trouva. Jaques fut
se entre aymoient et ensemble souvent / estoient.

. Quant! Le roy! leust / oye, devant luy Yamarie s'
. Quant! Le roy! leust / oye, devant luy Yamarie s'
/ Enguerran a Rodes arriva et fort le demanda; na
/ Enguerran i son chamballan : " vous avez oy comme
Enguerran luy cist enquerit ou il aloit ne qu'il / d
Enguerran luy cist enquerit ou il aloit ne qu'il / d
Enguerran luy cist enquerit ou il aloit ne qu'il / d
Enguerran, / qu'i la estoit, luy dist : " Or sus, t
Enguerran, / qu'i la estoit, luy dist : " Or sus, t
Ouvré, / caz je luy eusse aidié. Et puis qu'il ne
picces d'or / luy donnay, je eus d'elle tout ce qu
dehors du lieu ou il avoit esté / hourry s'is faiso
en / peril de mort honcusment par vostre mauvais

Enguerran / fut bian joyeux, disant : " Et comme
on / peril de mort honcusment par vostre mauvais

cuidier, le pourroye ennours prous qu'il ne
pien exilié, / de mon service osté et de ce royaum
entendement. luy / ou aultre y bouter, maiz il se
moyen ? 11 seet / que le gouverne le roy et qu'il n
royamme / vous departez, ou je vous prometz, par l
service osté et de ce royamme banny, et mis zi lo en
bien estilé, / de mon service osté et de ce royaum
entendement. luy / ou aultre y bouter, maiz il, et
y quuvernement. luy / ou aultre y bouter, maiz il, en
y cuidier, le pourcard et relamballan estoit il en
souverain seigneur / tot maistre, le roy Claudin, p
service osté et de ce royamme banny et mis zi le service osté et de ce royamme banny et mis actoit.

Il avoit ung serviteur nommé Enguerran / de Couc
honcerain seigneur / tot maistre, le roy Claudin, p
estoit en commun, / tost mourroit ou grande essoin n
e ulidoit, fors / que le devise voit en service et ame d'Yamarie. Elle ayme tout
honteusement par vostre mauvais gouvernement, /
/ fut espoventé et troublé ; ne seeut que respont
amoyt ; / son conseiller et chamballan estoit ; or
l'amoit pour le bien qui en elle leavent (" to vis se fait elle la viarge

00023 00023 00023 000183 000183 000183 000183 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128

nt, s'en passoit. On le mena devers la royne, / sa m'amour / d'alles, il fut chevalier errant. Et fist a mignie, enseigné et en toute vertu endoctriné, f si acocda et a luy se donna. / il l'espousa et a mignie, enseigné et en toute vertu endoctriné, il a vostre royal maiesté, aultrement / seroit grande me voidonna. Vint devers / Le roy Claudin, qui oyoit ma vostre royal maiesté, aultrement / seroit grande mer et a loer " Le soyt, a son coucher, dit a mare te a loer " Le soyt, a son coucher, dit a mer et a loer " Le soyt, a son coucher, dit a mer et derrière ". Elle se leva et / y ala. La mer et devrière selvoisines Mais il congneit de le vray, pourquoy / il smarie de Voisines fut fille de mit riens / sans moy. S'il m'en eust parié, il en eust mit tout vous / die, j'ay dormy avec elle. Car, quant mit, lane mavoit parièr. Glant il / ot xix ans, fut m' / de mon service osté et de ce royaume banny, et mplus qu'en / personne qui soit en vie ". On luy dist a celle fin que son cuer trop n'y er cont en par le mavoit gouvernement, ' de pour faire selon meran, le quel, comme il vous / dit et se supplanter de mauvais quouvernement, ' de tout meran, le quel, comme il vous / a dit et comme bien par le moyen / de ce mariage me supplanter de menvaise, vous m'avez de tout mon bien faire selon erran, le quel, comme il vous / a dit et comme erran mencay en nostre hostel, et toute / tressien en mencay en nostre hostel, et toute / tressien mencay en nostre hostel, et toute / tressien mencay en nostre hostel, et compaignoient. Aultre mencant de Delloboris. / oul luy dirent que, se au monde espouse enommee Peronine; mu'ul paria a la damoisaller, grant ferrisen, qu'il paria a la damoisaller, grant ferrien, qu'il paria a la damoisaller, grant ferrien, qu'il paria a la damoisalle kontori t ben par le miforme. Je dis que s'a esté par / force et malgré m ne le roy et qu'il ne puer et en er et ne mence estoit et ne fair qu'il paria a la damoisalle expare ce depart i son nom que je doy / a bieu, que se l'en vous y treuve ce a set par l'en

000023 000102 000009 000009 000009 0000039 0000110 0000110 000110 000110 000110 000110 000110 000110 000110 000110 000110 000110 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 0001010 ay tasche a couvoitise, / grant lignage ne seigneu est pas telle que m'aviez affermé. 11 y a assez a est que pour bien ". Luy dats comment / de par le estes ne bon ne loyal, / guant m'avez ainsy menty estes ne bon ne loyal, / quant m'avez ainsy menty estes ne bon ne loyal, / quant m'avez ainsy menty west, que / c'estoient dyables. Enquist aprés la de Sens, et de Regnaul / de la Chanteprine. Laquel of y parcit que lez yeulx ; luy charga qu'il ne parla de Sens, et de Regnaul / de la Chanteprine. Laquel of 'voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour y ve l'adonne ". Pour | quos il voulut demourer avecq 'voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour y ve l'adonne loyal, / quant m'avez ainsy menty de vostre convient que luy, pourquoy a vous me plaing / et r crachast, puis qu'il vouloit qu'il fut sercet. Qua cuidoit, fors / que celuy ou il estoit. Bien savoit fineacit riens / sans moy. S'il m'en eust parlé il en fineal. Et pour y veoit, y convenoit / tousiours le fineacit rele spar raison, y pourvoyersy ". Quant il v loyal, / quant m'avez ainsy menty de vostre ele ciel. Et pour y veoit, y convenoit / tousiours m'eschapperez, car vostre ferre m'avoit ditter veri me verrez et a tousiours de moy eslongné / serez ? n'm'en a parlé / et prié, je luy nuixay car le roy e n'm'en a parlé / et prié, je luy nuixay car le roy e n'm'en a parlé / et prié, je luy nuixay car le roy e n'm'en a parlé / et prié, je luy nuixay car le roy en m'eschapperez, car vostre ferre m'avoit ditte veri on m'eschapperez, car vostre ferre m'avoit ditte veri on puet et ne fait riens / sans moy. S'il m'en eust p pi qu'il / denmadoit u quelque aultre chose. Pourquoy Balioberis dist i / s'en puet / asez esmerveiller, puis gu'il voulut sa grout qui estoit Jaques de Voisines, Mais in cong sevelment ; il me suffirort qu'elle / to vous / feise et hardiese, / le cour, quant le vit si bei, voulu e si beil or seviteur du roy de sa mue et se fait appeller / Lyenard, et s'er s'en veu comme dit es. / avoit une de men es perconne e la quel, comme dit est or de la cou

estoitcuse, a tout bien adonnee, de tout pechié sepa estoiteuse, a tout bien adonnee, de tout pechié sepa victuse, a tout bien adonnee, de tout pechié sepa victuse, a tout bien adonnee, de tout pechié sepa coustile portoit paciemment; deux de ses parens / elle portoit paciemment; deux de ses parens / ecousine; / ores sus; levez vous, si le verray " , sans / en yssir, ne que personne veist fors ceul . Si faisoit maintes demandes de tout ce qu'il / v de damoiselle Yamanie de Voishes; / mains et pie / deaxont / et derriere, chief nu, visage, col, cort / neayest. Multire / puls death / et derriere, chief nu, visage, col, cort | la veist. " Voulez vous, dist elle, qu'elle le / s saillez en place et charrelment conqueue, pul / quoy j death / et et charrelment conqueue, pour / quoy j death / et et charrelment conqueue, pour / quoy j death / et et charrelment conqueue, pour / quoy j death / et et charrelment conqueue, pour / quoy j death / et et et venze an ceste garde robe, / e plus belle / ne meilleur n'estoit d'elle. Elle avo plus belle / ne meilleur n'estoit d'elle. Elle avo plus de mal a homme que le dyable, / ne quelaque aultre plus belle / ne meilleur n'estoit d'elle. Elle avoit, ce / nonobstant le devroit, r ll manda les pronosiqueurs et sages le qouvernoit et nourissoit, sans / en yssir, ne le mena devers la ropne, / sa mere. La print grant le vouloit emprisonner et qu'il avoit manvaise la luy den son cuer trop n'y mist, qu'y declaroit / la epiere et savoit y ueus stoit / sa mere. La print grant le vouloit emprisonner et qu'il avoit meuvais avoit veue si belle creature i/ puis, elle luy declaroit / le eperature i/ puis donnay, je eus d'elle cuert crop n'y mist, que vouloit emprisonner et qu'il avoit messe. Q dea, bien voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour y mais, tost respondez, / car vous estes en faiz cont ca, tue voulez vous que le le ce royoume banny, et mis en passoit / que y pour / que son nom commant et de ce royoume banny, et mis en print tres / grande pitie, or you et estoit mei et de mentera, m

non
non
non
non
nostre
nostre
nourrissoit
noure
nourrissoit
nourri

w youlez yous, dist elle, qu'elle le /sachie ou nuy du tout se fyoit ; preudomme le cuidoyt, maiz / nieng que si est elle d'ame. Elle est vertueuss, / n disner / contre madamoiselle Agathe Chanteprime, n estate / contre madamoiselle Agathe Chanteprime, le eglise la. Je / yray a vous et vous ameneray en xix ans, fut mis dehors du lieu ou il avoit esté / première veva et / y ala. La messire Enquerran la vist toute nu service devant / et derriere, chief n mon frare m'a este ralaté, qu'il m'a / veue toute nyée eroit pour veoir Ysmarie. La pria / que toute noye estoit pour veoir Ysmarie. La pria / que toute noye estoit pour veoir Ysmarie. La pria / que toute nu luz vous que ie fare. a lome parlé / qu'in a / veue toute nu luez vous que ie fare. a lome parlé / qu'il m'a / veue toute nu luez vous que ie fare. a lome plus / de terracion et car / elles travelllent, degastent et donnent a l'ome plus / de terracion et car / elles travelllent, degastent et donnent a l'ome plus / de terracion et car / elles travelllent, degastent et donnent a l'ome faite Enquerran a Rodes arriva et fort le demanda ; mais oit pource que perdu l'avoit et que / d'elle menty coit, / comme faite le provoit et comment gouverner clarté et lumiere de feu. La dedens, / grandement ant on luy declairoit / lequerement, s'en passoit. s par raison, y pourvoyeray ". Quant il vist / grant plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / pour plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / pour plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / pour ; duor plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / pour ; duor plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / pour ; duor plaisir et desir. Demanda que c'estoint ; / sous dorme a le coustume de m'y esveiller ; / levous dorme ; c'estoyert / d'and que resplanter de coustume de m'y esveiller ; or levoy le roy le fist loger en une caverne ou piez, et le demourant que pas ne vueil nomme et se fait appeller mon pien er le rain er par ung pour pet iut je preudomme le cuidoyt, miz C de ou et mariale, / de mon se et se fait appelner m'y ou

n, j'en ay bon / vouloir et si vous prometz que ie nant m'avez ainsy menty de vostre suer. Car elle / n s' achiez que ce pourquoj / vous requersy j quant fut devant / luy, ly dist: "Jaques, vous j sie de quince ans, nulle plus balle / ne meilleur n lat i / on luy dist a celle fin que son cuer trop ist coucher enter chose et si bien courtir qu'il / n t' fille de messire Jaques de / Voisines, chevalier tout / homme et toute femme en bies, et selon bieu n it and me plaise, / ne que aye tent chiere, car man jure et afferme, sans spriddice d'alltruy / faveur n'ut devant / luy, ly dist: "Jaques, vous m'estes out, manyee et charrelment conquere, Aultre preuve noit que lez yéulx ; luy charga qu'il ne parlast, l' lamenistroient / et compaignoient. Aultre monde n scef / que ie gouverne le roy et qu'il ne parlast, l' lamenistroient / et compaignoient. Aultre monde n scef / que ie gouverne le roy et qu'il ne puet et e que faite on / luy avoit, promettant que jamais n chos que de deables que vous appallaz femmes ; n' m' cuvre, / cz y que rien ne valez. Et se par ung peu chos que de deables que vous appallaz femmes ; n' l' and coustant l' luy, ly dast: "Jaques, vous n'estes ne bon lat logar en une caverne ou on ne / voyoit soleil, ne lure, n' course que et charrelment congneue, pour / quoy jamais n' le roy " Relle et bonne dandsealle, pas ainsy l' voyor, / cz z la luy eusse addié. Et puis qu'il n' vouve, / czz j la luy eusse addié. Et puis qu'il n' noy paroit que lez yeulx ; luy charga qu'il ne gouvernoit et nourressoit, ans / en yestir, ran a Rodes arriva et fort la demanda; mais on le el n'ay point yeu chose qui tant me plaise. On le gouvernoit et nourrissoit, ans / en yestir, ren a Rodes arriva et fort la demanda; mais on le et avecques elle couchié, par quoy / scoay que rien et avecques elle couchié, par quoy / scoay que rien et avecques elle couchié, par quoy / scoay que rien et avecques elle couchié, par quoy / scoay que rien estiroit qu'alle / Acharce et or manne paine, / car li avoit ung serviteut ne meillaur n'estoi

congneut / bien messire Enguerran; fist enquerir or congneut il / or xix ans, fut mis dehors du lieu gnoient. Aultre monde ne cuidoit, fors / que celuy o e me dit aultrement, / si m'en dittes tost le vrzay o e me dit aultrement, / si m'en dittes tost le vrzay o ux detrahrer. Tost de mon royaume / vous departez, te d'avoit femme mal condicionnee, complexionnee, ist. Woulez vous, dist elle, quelle le / sachie b; pour / quoy le roy le fist loger en une caverne o usit d'elle que c'estoit; / on luy en dist autant on ; fist enquerit uo ul la aloit ne qu'il / demandoit o usit se fera aultrement w quant / il fut oux se flechy; dist : "Sire, / ce qu'avez dit ay o messire / Enquerran, son chambellan : "vous avez ovex se flechy; dist : "Sire, / ce qu'avez dit ay owns se flechy; dist : "Sire, / ce qu'avez dit ay owns se flechy; dist : "Sire, / ce qu'avez dit ay on luy apportoit et amenoit, comme de chevaulx / lasmant; mais tout, ce / nonobtant, elle portoit plasmant; mais tout, ce / nonobtant, elle demoiselle devant / le roy s'agenoula, or lasmant cours et belle / la trouva. Jaques fut quis en maint pe to blasmant in act quell vous informe. Je dis que s'a esté grande mesprison et y cherroit grande / adit et comme t belle dea, bien voy que c'est. Il me vouldroit bet pour bien ". Luy dist comment / dea, bien voy que réer l' la cuut veu et tenu, e avecques elle couché, pray ou je vous jure ma foy que, / se ne le faittes promer t bonn serviteur du roy Claudin, / le quel yensie, se ne fait riens / sent de voisines; / comment t bonn serviteur du roy claudin, / le quel Ysmarie, par sa grande et bien que n'woit dit / son fere; fist tant qu'il / n'y paroit que lez yeulx ; luy charqa qu'il ne pien que n'woit dit / son fere; fist tant qu'il / n'y paroit que lez yeulx ; la cour et le fait riens / sans moy. S'il m'en est peut et ne fait riens / sans moy. S'il m'en est peut et ne fait rien

00191 00215 00016 00017 00017 00005 00005 00005 00015 00018 00018 00018 00018 00018 00019 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 000118 il aloit ne qu'il / demandoit ou queroit.. Il luy
il avoit esté / nourry. Si faisoit maintes demande
il estoit. Bien avoit parler. Quant il / cot xix a
je vous jure ma foy que, / se ne le faites par ra
je vous promet. par la foy que je doy / a Dieu, q
moriginee. Il avoit ung servireur nommé Enquerran
on ne / voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pou
plus de bien que vavoit dit / son frere; fist ta
queroit. Il luy en dist tout le vray, pourquoy /
yamarie demouroit, enquist d'ale que c'estoit ;
/ car je luy eusse aidié. Et pins que i' armarie q
queroit. Il luy en dist tout le vray, pourquoy /
yamarie demouroit, enquist d'ale que c'estoit ;
/ car je luy eusse aidié. Et pins que yamarie demouroit, enquist d'ale que c'estoit ;
/ devant luy Yamarie s'aspenoula a tout yamarie
/ devant luy stamarie s'aspenoula a let dist : " Trest
/ devant luy stamarie s'aspenoula a let dist : " Trest
/ devant luy stamarie s'aspenoula a comme dit est /
/ dev de ses parens / elle manda pour l'accompaign
/ der il avoit changdé son non, comme dit est /
/ force et majeré moy a lous sen l'en vous y
/ car il avoit changdé son non, comme dit est /
/ force et majeré moy a bleu, que se l'en vous y
/ cet ni avoit changdé son non, comme dit est /
/ force et majeré moy a bleu, que se l'en vous y
luy / la foy que bleus l'a Dieur re ou s'
/ force et majeré moy a bleu, que se l'en vous y
luy / la foy de Dieu soit essaussee: Adonc Yamarie de
gonor / ecay que rien ne valez. Et se par ung peu n
zaison, y pourvoyeray ", quant il n'est / que se l'en vous y
luy / la foy de Dieu soit essaussee: Adonc Yamarie

gonor / er gue tant fist que son frere luy ramenat. L
/ elle manda pour l'accompagner et devasz le roy e

nung peue ne fut, je vous / feisse ecarteller ou a
vostre manvais gouvent et rous informer / et pour bien fire,
/ et pené, je vous / tur sans fut mis debrore du lieu ou

a la damoiselle Robbne, cousine / neur peptor peu r
/ et prié, je luy mulraye r er ous mit re er m'est,

a Dieu mer l'avoit / tresbien moriginé, en seet m'est,

a Dieu mer l'avoit

voyt. Quant on luy declairoit / legierement, s'en p'edoy. A a Dieu, que se l'en vous y treuve ce moys euse. / non vicieuse, a tout bien adonnet, de tout p'edoy / a Dieu, que se l'en vous y treuve ce moys euse. / non vicieuse, a tout bien adonnet, de tout p's ent cassez semerveiller, puis print fort a pliu soit essaussee. Adonc Ysmarie demeure / moult pour soit essaussee. Adonc Ysmarie demeure / moult pue pur soit essaussee. Adonc Ysmarie demeure / moult pour soit et de ce royaume banny, et mis en / ps en thaciesse ; / avoit une dame espousee nommer service osté et de ce royaume banny, et mis en / ps en thaciesse ; / avoit une dame espousee nommer service osté et de ce royaume banny, et mis en / par quoy / scay que rien ne valaz. Et se par ung ple devroit / il manda les pronosiqueuses nommer pouvernoit et nourrissoit, sans / en yssir, ne que p es vous die, j'ay dormy avec elle. Car, quant mil es cz y que je vous donne w. C'estopent / cinq cens no viasqe, col, corps, bras, jambes, / mains et le le devroit. / il manda les pronosiqueurs, et qui elle devroit. / il manda les pronosiqueurs, avous me face ? " " " de veui que toute / nue saillez en el per event en convient que luy, pourquoy a vous me face? " " " " evei el n'ay pointr veu chose qui tant men femens ; / ne jen n'ay pointr veu chose qui tant men femens / se et pucciles; ce fut / son plus grant pelles femmes et pucciles; ce fut / son plus grant, elles femmes et pucciles; ce fut / son plus que le luy demanday. / Des beauteuf, j'en son plus farat un elle estoit. Elle ot de luy ung / enfant, le le demourci, / couchoit, mengoit, et comme de tous of selles, belles femmes et pucciles; ce fut / son plus en elle estoit. Conne corsader for de languarie vous me fite e demourci, / couchoit, mengoit, et comme et content en eners, on et bel beanent; mais tout, ce / nonobstant, elle per le rapennoit san en anattere s'i adonne ", on et bel et sage toy, qui a soy marier le resongnoit, et le ramenoit san et charnelment con en et charnelment par vooste marier el le rannoit el

femme et compaigne; si vuell / que demain partiez por femme et compaigne; si vuell / que demain partiez pour / quov ; i voulut demourer avecques enles. Et pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne dane espousee nommee Peronine; moult / l'amoit pe ne no ne / voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et on on ne / voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et on ne peronine seigneur / et maistre, le roy envoyé estoit ue faire en pourroit / son droit courroux estoit pe mandoit ou quercit. Il luy en dist tout le vray, prist apres le cause, et que c'est / des deables, et a homme que le dyable, / ne quelque aultre chose. I e vray luy recrta, / comme dessus est specifié; ple vray luy recrta, / comment dessus est specifié; ple vray luy recrta, / comment par sa borté bieu luy, paren y voisines / comment par sa borté bieu par sa louges son freze luy avoit dit et que faire en acrement / de l'autel. Puis print a pensex qu'elle pen voulor savoir que de luy feroit, / comme faire le pout son secret savoit. / sa vvii). ans passer voulut savoit que de luy feroit, / comme faire le put sen ne son assenne luy avendroit. Mais, / se xvii). ans passer voulut savoit que de luy feroit, / comme faire le par le roy envoyé estoit pour veoit ximarie. Passer but fait. / Quant il fitt en une garde robe de par le roy envoyé estoit pour veoit ximarie. Puis passoit. On le ment devover la sasez esmerveiller, puis passoit. On le ment devover la sasez esmerveiller, puis passoit. On le ment de devor yaume / vous departez, on le vous de la grace que faitte on / luy avois et comment gouverner on le devoit / la aviseroit. I la paria a la damoiselle Robine, soles entendant au roy selon / ce qu'il aviseroit. Per et le roy de la grace que faitte on l'alla aviseroit. Per en entendant au roy

pour pour pour pour pour pource pource pource pource pource pourquoy pourquoy pourquoy pourquoy pourquoy pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit pourcoit printipourcoit premant prema

000149 0000131 000131 0000131 000010 000110 000129 000129 000129 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000128 000129 000144 000141 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120

l'acompaigner et devers le roy aler / avecques all of l'aler veoir et vous informer / s'il m'a ditte ver l'aler veoir et vous informer / s'il m'a ditte ver l'amour / d'elles, il fut chevalier errant. Et fis l'amouu d'alestorist, son meffalt luy pardonnast, l'amouu d'e d'elles, il fut chevalier et rante. E fis c'ave d'aver et mere, a ce q quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma / suer, e quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma / suer, e veoir Ysmarie. La pria / que toute nue la veist. W y veoir, y convenont / tousiours clarté et lumière y veoir, y convenont / tousiours clarté et lumière d'un que je luy avoye affermé / en verité que vous est lumière d'un que perdu l'avoit et que / d'elle menty on avoit, que perdu l'avoit et que / d'elle menty on avoit, que perdu l'avoit et que / d'elle menty on avoit, que perdu l'avoit et que / d'elle menty on avoit, de pelloient ces femmes ; / luy fut dit q le loberis dist : / " ('est belle forse que de dea le roy le voit faire / mourit. Lors, la bonne et b le roy le voit faire / mourit. Lors, la bonne et b ne m'avez vous esvelllee quant / vous estes levee ; / son droit controus estoit pource que perdu l'a faire sur / ca que son frere luy avoit dit et que ennuyer " Quant li vist / qu'on le vouloit emprisonner et savoit. / mourit bien si faite le set trespa nouvelle de damoiselle Ysmarie de Voisines fut fille de mes congile. / millant chevaller seroit, pour / quoy le roy le et savoit. / mourit la vist le roy: " Belle et bonne de le cuidoyt, maiz / non estoit comme orrez. Ung jou ne controit que toute nue la veist. / elle le fist coucher entir / que toute nue la veist. / elle le fist coucher entir / que toute nue la veist. / elle le fait coucher entir / garnt plaisair a regarder ces belles / damand les que son frete / yearde plisse es esigna, et en zegarden ces print et amee d'Ysmarie Avec su belle demourorit, / couchoit et amee d'Ysmarie Avec su buis print tort a penser et a bleu e va sarchambre s'en la sarchambre s'en la sarchambre s'en la sarchambre s'en la sarchambre s'en la

qu'il vouloit qu'il fut secret. Quant / ainsy fut vous / fexay comme ung traistre ". Jaques de ces p avez dit ay ouy et bien sega que in rous doyt / estay comme ung traistre ". Jaques de ces p avez dit ay ouy et bien sega que e in vous doyt / cest bonté, l'ensédgnerent et endottrineren elle / fut bonne et belle et bien ne ". Quant Jaq elle a, a mon / cuidier, le pourroye ennyer ". Quant de le set tresparfaittement belle de / copps, et je elle est tresparfaittement belle de / copps, et je elle est tresparfaittement belle de / copps, et je elle est tresparfaittement belle de / copps, et je elle est tresparfaittement belle de / copps, et je elle est tresparfaittement belle de / copps, et je elle le tint secret. Elle le fist ; si demoure alle le tint secret. Elle le fist ; si demoure en vous me fie plus qu'en / personne qui soit en vie ". De ceste mission, estes drotturière, a vous me plaings d'ung vostre estes drotturière, a vous me plaings d'ung vostre este drotturière, a vous me plaings d'ung vostre este drotturière, a vous me plaings d'ung vostre este drotturière, et qu'on luy apportoit et amenoit, com il voyoit et qu'on luy apportoit et amenoit, cous et conseille. I voyoit et qu'on luy apportoit et alle mercy il avoit mauvaise on luy aport en vous / de, j'ay dormy avec et il ma weit en le le fut selle respie a s'a esté par / force en luy avoit en vous seres laid riens / sans moy. S'ilm wen il parla a la damoiselle Robine, cousine / moult p il vous informe. Je dis que s'a esté par / force en lu vous informe. Je dis que s'a esté par / force on le vouloit emprésonner et qu'il avoit me me aparle / et prié, je luy nuiray car le le vous seres levee ? Vous avez de coustume de m'vous seres levee ? Vous avez de coustume de chevant / luy, ly dist : "Jaques, vous n'estes il fut ea me agie de quinze ans, nulla plus abort of qu'on le vouloit emprésonner et qu'il uvi l'vist / qu'on le vouloit emprésonner et qu'il avei e roy ce entendy, de courroux / rougy contre Jaque le roy ce entendy, de courroux / rougy contre la le roy

00079 00030 00027 00027 000075 000075 000034 000031 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017 00017

eilx; luy charga qu'il ne parlast, / ne crachast, t ascolt grande mesptison et y chercolt grande / a Dieu, que se l'en vous y treuve ce moys passé, se tray; a genoux se flechy; dist : "Sire / ce q ses pare et mere, a ce qu'elle gardast chasteté et q e, / grant lignage ne saigneurie; il me suffixoit q nre et / raison. Se tout son bien vouloye raconter hostel, et toute f nue la vous monstreray, " Ainsy me, sans prefudice d'alltruy / faveur ne affinité, que toute nue la vest." Vollez vous, dist elle, que toute nue la vest." Vollez vous, dist elle, gaint sacrament / de l'autel, puis print a pener pportez le voir. Vous savez qu'en vous me fie plus a aint sacrament / de l'autel, puis print a pener poot tet m'en / rapportez le voir. Vous savez qu'en vous doint joye, grace et homenr; pource on a strologie bien conquoissans. Il lez requist nessire Enquerant / de l'autel, puis print a biot ne le fist coucher entre robes et si bien couvrit qu'estudiassent / et enque tresheln advisassent luy tqu'estudiassent / et que tresheln advisassent lus tqu'estudiassent / et que tresheln advisassent uis tqu'estudiassent / et que tresheln advisassent go vous certifie que j'ay / tout ven, tenu, et puis qu'il ne parlast, / ne crachast, puis qu'il ne parlast, / ne crachast, puis qu'il vouloit qu'il n'ip pardit que la gouverne le roy et qu'estudiassent / et que treshels, puis qu'il vouloit et me me monpen ? Il seet f la pener et a Dieu se / racommander, luy charga qu'il n'y pourquoy a vous me plaing / et reclam de ce ta maintes demandes de tout ce qu'il / voyoit et ou aultres y bouter, maiz je luy euse aidié. Et parle ; lus de bien que n'avoit dit / son frere ; flex tent en cachast, puis qu'il vouloit qu'il fut secret ou aultres pouter, maiz je luy our aultres y bouter, maiz je luy, ou aultres pouter, maiz je luy, ou aultres pouter, maiz je luy, ou aultres pouter, maiz je luy, ou aultres par readons t peu le faittes par readon y qu'elle et peu le faittes par readon y qu'elle et blemer de le faittes par readon y qu'elle et blemer de le fait

puis punicion punir qu'  on luy declarroit / legierement, s'en passoit. On , pour l'amour de Jaheaucrist, son meffatt luy pard , pour l'amour de Jaheaucrist, son meffatt luy pard , quant elle fut aaglee de quince ans, mulle plus , se au monde estoit en commun, / tost mourroit voi , se au monde estoit en commun, / tost mourroit voi , se au monde estoit en commun, / tost mourroit voi , blen congnoisses, qui m'a rapporte d'elle and se de l'amour elle more de l'amour elle fine merre on avoit le d'elle la de le de ce m c'estoit d'es deables et pourquoy ainsy ilz appente c'estoit ; / on luy dist a celle moyen / de ce m c'estoit ; / on luy dist a celle moyen / de ce m c'estoit ; / on luy dist a celle mo blus de bien c'estoit de son bon gré, et elle me dit aultrement ce pourquoy vous requerray n'est que pour bien celuy ou il estoit. Bien savoit parter. Quant il / ode daables que vous appellez femmes ; / no je n'ay de luy geroit, / comme faire le povoit et comment de daables que vous appellez femmes ; / no je n'ay de luy geroit, / comme faire le povoit et comment le faire en pourcit ; / son droit courroux estoit po faire en pourcit ; / son droit courroux estoit poi et luy avoit, parell que toute / nue saillez e le gouverne le roy et qu'il ne puet et ne fait rie ie luy avoye affermé ( en verité que vous seitez e ie luy demanday. / De sa beauté, j'en scay de plus ie n'ay teache a couvoitiste, tant que son frare / trouvé ar j'ay / tout veu, tenu, et puis qu'il cars / trant lignage ne se j'ay / tout veu, tenu, et puis qu'il cars / trant lignage le l'a m'ay teache a couvoitiste, tant que son frare / trante en gour l'en vous donne ». C'estoyent / c'estoyent / c'estoyent / c'estoyent / l'en verité car l'en voyt. Quant n'en luy declairoit / l'ette verité. C'est e l'elle me s'elle hand e e q'ay l'en veut, ceun, tenu, et puis qu'il ne parlast. / ne trac l'en voyt. Quant on luy declairoit / l'ette verité. C'est e l'elle me l'en veut d'elle messier / ferme soic a vier / c'estoyent / c'estoyent / l'en verité celus e l'en veut d'elle messier e forquerra a l'

eave, de la terre / et de tout ce que l'en voyt.

noulla : personnelle verson pie baisas luy kequist /
dires especialment et endettrinsernt tellement / que
n'dire, especialment et endettrinsernt tellement / que
n'dire, especialment de boncis. / Qui luy dirent
dired, especialment de boncis. / Qui luy dirent
dired, especialment de boncie. Je ya envoye eng que
e je n'ay point veu chose qui tent me plaise, / ne
e je n'ay point veu chose qui tent me plaise, / ne
e je n'ay point veu chose qui tent me plaise, / ne
e je n'ay point veu chose qui tent me plaise, / ne
e je n'ay point veu chose qui tent me plaise, / ne
e je c'estoient dyables. Enquist après la cause, et
e c'estoient dyables. Enquist après la cause, et
e c'estoient dyables. Enquist après la cause, et
e l' il fut ou ysmarie demouroit, enquist d'elle que
vous estes en faiz contraires. Vous m'aviez dit /
e v. C'estoyent / dinq cens places d'or. "Sachiez
et compaigndent, Anltre monde. ne unidoit, fors / que
liner. / Le roy, quant le vit si bel, vouluit savoir que
ent pour estre ma femme et compaigne si vueil /
mercya la demoisable et le roy de la grace
ent lo mercya la demoisable et le roy de la grace
ment / mercya la demoisable et le roy de la grace
que ustume de m'y esveiller; / or ca, que voulez vous
ged u roy et de sa euer sans mon moyer ? Il scet /
informe. Qui luy doinay, je eus d'elle tout ce
nguerann, j'en ay bon / vouloir et si vous prometz
/ informe. Qui luy dist : " Ster, je vous certifié que
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
de la grace que faitte on / luy avoit, promettant
y'en avoit departez, ou je vous prometz.
/ informe. Qui luy dist : " Ster, je vous certifié que
estreir lorse et si lus corde. Car il vous tequie
estre ou devtre suer. Car elle / n'est pas telle
estre ou devtre suer. Car elle / n'est pas telle
en pour la papelloient c

respondre. Car le / roy estoit tres yré. Incontine fién ne valez. Et se par ung peu ne fut, je vous / s'a esté par / force et malgré moy, si vous en req se l'en vous y treuve ce moys passé, punir vous / si est elle d'ame. Elle est vertueus, / non vicie so set elle d'ame. Elle est vertueus, / non vicie son cuer trop n'y mist, que / c'éstoient d'ables. Os no frere luy adit ne s'en puet / assez semerveil son frere luy adit ne s'en puet / assez semerveil son frere luy adit ne s'en puet / assez semerveil son frere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son frere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son frere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son frere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son fere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son fere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son fere luy avoit dit et que faire en pourroit, i son fere luy avoit dit et compaignement, wouls avoit et charnelment congenue, pou treschen advisassent qu'il avendroit de Balioboris vous astlea et bonne et balle. Et quant il s'en es vous applalez fermes ; / m' e je n'a point vue chos vous astlea et bonne et balle. Et quant il s'en es vous soyed devant et derrière. Elle que vous lue et force frere, et en ch mainte paine, / car il avoit femm of anter conse. Pourquoy Belioberis dist : / " c'est ce frere, et en ch mainte paine, / car il avoit femm dornoit ; luy dist : " Ma cousine, esveillez / " c'est ce frere, et en ch mainte paine, / car il avoit femm dornoit ; luy dist : " Ma cousine, esveillez / " c'est ce frere, et en ch mainte paine, esveillez / " c'est la soy marier resoinent la avoit en la descoit f'ell en c'es usi, toot respondez, / le fist ung tres / grant seigneur et le mist en gr luy dirent que, se au monde estoit en c'est las pain luy dirent que, se au monde estoit en c'est maist en gr luy dirent me plaise. I que avoit en c'est par ung peu ne fut o' soit sont en vie ". De ceste mission, Enquerran A soit en vie ". De ceste mission, Enquerran A soit en vie ". De ceste mission, Enquerran A soit en vie "

trens, melt / fut espoventé et troublé ; ne sceut que et tene, et avecques alle couchié, par quoy / acia que la grocia de tenes, et avecques alle couchié, par quo informe. Je dis que u je vous prometz, par la foy que je doy, / a Dieu, u je vous prometz, par la foy que je doy, / a Dieu, tresparfaitement balle de / corps, et je tiangs que luy avoit, promettant que jamais ne finezoit, tant ese. Adont Yamaita demeure / monit pensive; de ce que ui sprint a penser qu'elle pourroit fâlze sur / ce que ut pasucrist, son meffait luy pardonnast, / et que tur de Jhesucrist, son meffait luy pardonnast, / et que tur de Jhesucrist, son meffait luy pardonnast, / et que tur de Jhesucrist, son meffait luy pardonnast, / et que crongnoisans. Il lez redui tene, c'est le luy sove de luy avois effermé. C'est sassaoin / et congnoisans. Il lez requist que et congnoisans. Il lez requist que et congnoisans. Il lez requist que et luy avois effermé. C'est sassaoin / et vous avez de coustume de m'y esveller. / or ca, oberis dist: / m' C'est balle chose que de deables audin, pource que le luy avoes affermé. C'est recouring et se savoir que le sain et sui la lez en venez en ceres affermé. A su tent la la home que le dabale; an latez en place et venez en ceres de le luy avoes affermé. A coustine son maistre, estoil ung / bon et bel et sage roy, double et consallide et consallide, elle vint en ult sa ' coustine, sen nomme percoine es arriva et fort le demanda ; jadis on naistre, estoil ne que personne velst fors ceulx que les seigna, et en yesis, ne que personne velst fors ceulx que la meme Percoine vels mens et le luy sove als pour du la selle manda; jadis on / exploitté et se bien estoit / informé. On savez qu'en vue memes : ' luy fut dit que la plus mandite creature qui soit sont sapellaz femmes ; en pens de mariage, consideré verse le requise ce te lemes et belle / la trouve, Jaques fut la cas de mariage, consideré verse el adonne. Ven et tenu, et avecques elle coume cores. Ung jour il dist au roy pour / quoy ye ent chiere, car and mature c

raaison
raaportez
rapportez
raccata
reccommanda
recatia
recquerant
requerant
requerant Dieu nature et / raison. Se tout son bien vouloye cou je vous jure ma foy que, / se ne le faittes par ret toute femme en Dieu, et salon Dieu nature et / ra par especial en cas de mariage, consideré vostre / ra par especial en cas de mariage, consideré vostre / ra par especial en cas de mariage, consideré vostre / reste par / force et malqué moy, si vous en requier ry pardonnast, / et que tant fist que son frere / trouvé aroit et le ings que blen en fassiez / le d ) devoir et m'en / le y a provoyé ung que / bien congroissez, qui m'a n / savoir la verité comment il en aloit, il luy a mille garder et conseiller. / s'en ala confesser et convent que luy, pourquoy a vous me plaing / et reviller, puis print fort a penser et a Dieu se / reversiler, puis print fort a penser et a Dieu se / y en print tres / grande pitié et se seigna, et de Reni lle en sa chambre s'en ala Et damonisalle Robine / entre le menera, pour / acquerir honneur et bons pieces d'or. " Sachiez que ce pourquoy / vous amenast. Le roy, a tres / grand piene et envis, sa ritt fort a penser et a Dieu se / recommander, luy rens pieces d'or. " Sachiez que ce pourquoy y vous amenast. Le roy, a tres / grant piene et envis, sa rité : / hien le ay experimenté et trouvé Je vous en roy s'agenoulla ; par humilité son pié baisa. Luy rospe ennuyer ". Quant le roy ce netrody, si vous en rit s' . I hien le ay experimenté et trouvé Je vous en roy s'agenoulla ; par humilité son pie et ne fait ute / nue allier en pace tvonc et corte garde en cit ung / bon et bal et sage roy, qui a soy marier lorge en proport (quoy il ne se maxioit. Il re e, de tout pechlé separce ; / Dieu ayme sur toute en , ril dist au roy pour (quoy il ne se maxioit. Il re e, de tout pechlé separce ; / Dieu ayme sur toute en , ril dist au roy pour (quoy il ne se maxioit. Le roy, en enverse le ce, de tout pechlé separce ; / Dieu ayme sur toute en , et quoir pechlé separce ; / Dieu el en sa chambre s'n ala : de de de tout pechlé separce ; / Dieu el en sa chambre s'n ala : de de de de tout pechlé separce

qu'elle e, a mon / cuidier, ie pourroye ennuyer ". Se tout can be volucious or se tout gueral and an anoi pour quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma prout quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma prout quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma prout quoy, vous plaise savoir que Ysmarie, ma roy a tres / grant paine et envis, sa requesi le voir. Vous savez qu'en vous me fie plus qu'en le voir. Vous savez qu'en vous me fie plus qu'en d'elle la verité. / Car il a tout veu et tenu, et tout / le contraire de ce que luy avoie affermé. C le saint sacrement / de l'autel. Puis print a pens / comme dessus est specifié ; pourquoy le roy le de ce qu'il vous informe. Laquelle, pour sa tresparfait of de la Chanteprime. Laquelle, pour sa tresparfait of du'il m' d' veue toute nue, manyee et charnelmen et en eque par lin m' d' veue toute nue, manyee et charnelmen et que par luy / la garder et conseil messire Enguerran / qu'il a ertoit, luy dist : " (a la Chanteprime. Laquelle, pour sa tresparfait of qu'il m' d' veue toute nue, manyee et charnelmen et chevalier, qu'il m' d' veue toute nue, manyee et charnelmen et qu'il m' d' veue toute bien ". Luy dist comment, de par l' luy accrde. Car il vouloit qu' estit et ferme soiez ". Elle treshumblement s' ia craison et justice ". / Quant elle efist ; si demour qu'il au accrde. Car il vouloit et dist parle et luy qu' eque pour l'amour de Jheaucrist, son meffait luy qu' eque pour l'amour de Jheaucrist, son meffait luy doubte d'avoir femme mal condicionne, comp / car vous estes en faiz contraires vous m' doubte d'avoir femme mal condicionne comp / car vous estes en faiz contraires vous m' le sert de son povoir et savoir. Moult be at yous pr or et sa beac. Et se par ung peu ne fut, je oue vous devant et derriere ". Elle se prez de la chambre Ysmarie, / elle derrier " Elle se prez ung peu ne fut, je oue se te si biene couvrir qu'il you' et si pein et et anne est parle y marier et la demonda en couvrir qu'il il y' demane d'avoir gent en any du asoy marier resonquoit pour f deu belle et bonne

ce entendy, de courrouz / rougy contre Jaques de V Claudin, / le quel Ysmarie, par sa grande et parfa Claudin, / le quel Ysmarie, par sa grande et parfa Claudin, dout oyoit messe. Quant le roy l'eust / oyo Claudin, son maistre, estoit ung / bon et bal et s de grande noblesse et hardelsse; / avoit une dame de sa bonne justice, en prenant congié. / Si luy d en des tourberay. Ores / des, blen voy que c'est. I centotit tres yré. Incontinent, il se party ; a bien et a elle mercy cras ; monent en voy que c'est. I centotit tres yré. Incontinent, il se party ; a bien et a elle mercy cras ; monent et averse en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil le fist loger en une caverne ou on ne voyoit soil solon, ce qu'il ne partiet. Puis, devers le roy all pour / quoy il ne se mariott. Il respondy : " Enqu salon / ce qu'il aviseroit. Puis, devers le roy all pour / quoy il ne se mariott. Il respondy : " Enqu salon / ce qu'il aviseroit. Puis, devers le roy an esté par / force et malighé moy; si vous en requis agenoulla ; par humilité son pié baisa. Luy requis agenoulla ; par humilité son pié baisa. Luy requis agenoulla ; par humilité son pié baisa. Luy requis esté par / force et malique messer et en le set telle, elle estre me le set / informé par ung chevalier qu'il luy avoit en passoit. On le mean devers la royne, / sa mere. en passoit. On le mean devers la royne, / sa mere en passoit. On le mean devers la royne, / sa mere en passoit. On le mean devers la royne, / sa mere in passoit. On le mean devers la royne, / sa mere en passoit de plus pelle est telle, il condie dever la royne, / si bonne justice, en prenant compie, / Si luy dist le bonne justice, en prenant compie, / Si lous en lo bonne justice, en prenant compie. / Si luy dist le bou

ommé 'Taques de Voisines, bel et bon sexviteur du menteur de mon scuverain seigneur | et maistre, le lentre aymoient et condona. Vint devers | le rentre aymoient et ensemble souvent | estoiant. Le Alchanor et de Belybobris son filz. Alchanor fut ; le quel humblement | mercya la damoisable et le rison et justice ". (Jouant elle ot alnsy parle, le rison et justice ". (Jouant elle ot alnsy parle, al in ne m'en a parle | et prison et justice ". (Jouant elle ot alnsy parle, al te menté et troublé; ne sceut que respondre. Car le / rit empisionner et qu'il avoit mauvaise / cause, au v'est que pour bien ". Luy dist comment (de par le enté et troublé; ne sceut que respondre. Car le / rit empisionner et qu'il avoit mauvaise / le rost claudin, qui oyoit messe. Quant le roy Claudin, qui oyoit messe. Quant le roctit comme ortez. Ung jour, il dist au rit. Lors, la bonne et belle damoiselle devant | le roctit comme / bon luy sembla, pour faire entendant au ous doyt / dire verité. Car il apparaitent a vostre se scarteller ou a chevalux detraire. Tost de mon tut mon bien exillé, / de mon service oste et de ce / legierement, s'en passoit. On le mena devers la just, la bonne et belle damoiselle devant / le roy se cou ant le roy l'eust / oves devent luy vsmarie eves il belne et belle damoiselle devent / le roy se cou at le le creature / puls, elle en sa chambre itté que vous estiez et bonne et belle exile quant il s'elle en la pourroye ennuyer " Quant le roy ou centendy, / il st i'en voyt. Quant on luy declairott / legierement; / moult pensive; de ce que son frere luy a dit ne pourroye ennuyer " Quant le roy or entendy, / li st ti son nom mue et se fait appeller fuor dannit | s'en mentiez pour l'aler veoir et rous informer / s'en passoit. On le mena devers la roy et qu'il ne que se tente fait rison / camme dit est. Apres / gelle respubmbbement se men plaise, / ne que aye tant chiere, car ma nature ennin partiez pour l'aler veoir et la luy declairott / le le de le non, comment Le roy certeur / le de damoiselle vament, s'en passoit.

que ce pourquoy / vous requerray n'est que pour bi or de l'autel. Puis print a penser qu'elle pourroit roy, qui a soy marier resongnoit pour / doubte d'a prilloscophes, en / astrologie bien conquoissans. 11 en placophes, en / astrologie bien conquoissans. 11 en place et venez en caste garde robe, / et que vo et sacrement / de l'autel. Puis print a penser qu'el / en yssir, ne que personne veist fos ceuix qui la moy. Sil m'en eut paiel, il en eust mienix ouvré preciudice d'aultruy / faveur ne affinité, qu'elle preciudice d'aultruy / faveur ne affinité, qu'elle preciudice d'aultruy / faveur ne affinité, qu'elle deviser ne ymaginer. / Le coy, quant le vit si bel o' x tant il se / party pour aler querir ce ferze qu'en vous me fie plus qu'en versy (ou est vostre sign, en la senestre ou d la vezit comment il en alolt, il luy a rapporté t que d'uy faroit, / comme faire le povoit et comm que ximarie, ma Suer, est toute telle que vous l vezy (ou est vostre sign, en la senestre ou d la vezy (ou est vostre sign, en la senestre ou d la vezit comment il en alolt, il lu va rapporté t or que d'uy qui tout se fyoit ; preudomme le cuidoy qui estoit jaques de voisines mais il congneut / recommander, luy requerant qu'il ne puet et ne fa que respondre. Car le / roy estoit tres yie. Incon / recommander, luy requerant qu'il ne puet et ne de la part per le commun, / tost mourtoit ou gran blen estoit informe. Qui luy dist " %ire, je v depart ; son nom mue et se fait appeller / lyenard depart ; son nom mue et se fait appeller / liste donna. / Il 'esponda et son commun, / cat u vous vertoit il recommander, luy enterent le souvent (estoient. Le fait appeller / lyenard et a merveilles il ava ouy et o' fout ; preudomme le cuidoyt, maiz / non estoit con entere en regardant messire Enquerran luy cat ouy et o' l'en vous y treuve ce moys passé, punir vous / ter le le faites par Lame et a le vous fet en veuil commun. Vint devers / le le vas de le mergardant messire Enquerran il qui la seigna, et en regardant messire Enquerran la veit cui en le f Sachiez
sacrement
sages
sains
sains
sains
sans
sans
sans
savoir
s ous donne ". C'estoyent / cinq cens pieces d'or. " seiller. S'en als confesser et recevoir le sinit y Claudin, son maintre, estoit ung / bon et bel et et on le devocit. Il manda les pronostiqueurs et vous que ie face? " " " be vuell que beute / nue s'ent que son frere / trouvé aroit et le ramenoir le son frere / trouvé aroit et le ramenoir le conseiller. / S'en als confesser et recevoir le en son s'ent d'anne de le le conseiller. / S'en als confesser et recevoir le son ser s'ent d'anne le roy et qu'il in e puet et ne fait riens s'esite et demandez. / Car je vous jure et afferme, s'esit et demandez. / Car je vous jure et afferme, s'est et conseiller d'en le ramenroit sain et le la d'i devoir et m'en / rapportez le voir. Vous bleu ayme sur toute rien, le sert de son povoir et m'en / rapportez le voir. Vous bleu ayme sur toute rien, le sert de son povoir et m'en / rapportez le voir. Vous bleu ayme sur toute rien, le sert de son povoir et m'en / rapportez le voir. Vous bleu ayme sur toute relating d'il luy avoit envoyé, pour en n'en s'eveillez / tous que canty ou il estoit. Bien en marigaet vorster / raison ; pour quoi, vous plaises conseiller et chamballan estoit ; tout son secret en envideit, fors / que caluy ou il estoit. Bien n'en Rodes arriva et fort le demanda ; mais on / ne conseiller et chamballan estoit ; tout son servet le semevelller. Puis print fort a penser et a Dieu s'en estoit ; pui luy direit que, s'a qui luy / demanda comment il avoit exploitte et tous accit et le rementoit sain et sait. A tant il s'ala vand en mour et son gouvernement, luy / ou aultre y bouter, mais il eroit en vous promet, luy / ou aultre y bouter, mais il eroit en recet avoit ; lut y ou aultre y bouter, mais il eroit en secret savoit. / En luy du vous promet, luy ou selvent, et suit ; out son secret savoit. / En luy du vous promet, lus de voisines / ce entendy, avont se tray, pour quoy il se party ; a pour du vous promet, lus roy en print tres / grande et loet ; selve et semme en Dieu, et selon Bien accherat, pui en selve et sel

00193 000126 000102 000102 000022 000152 00115 001153 001153 001153 000163 000163 000163

000068 000143 000203 000203 000173 000212 000054 000033 000037 000037 000037 000037 000037 000136 000179 000179 000171 000171 000171 000171 000171 000171 000171

the maistre, le roy Claudin, pource que le luy av et le maistre, le roy Claudin, pource que le luy a vet le maistre, le roy Claudin, pource que le luy av et le maist en grant honneur, commes son frene. / Du ; il me sufficiolt qu'elle / fut bonne et belle et / Ce qu'il aviseroit. Puis, devers le roy ala, qui blieu nature et / razison. Se tout son bien vouloye mon entendement. Car / vous me faittes tenir mente vouloye mon entendement. Car / vous me faittes tenir mente vou dextre jambe. / J'e nay gaiqé ung chappon que mon et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de Regnaul / de la Chanteprime. Laquelle, pou , et de matin, soiez a celle eqlise la . Je / yra ma femme. / Si vous entoings que bien en fasiez el , pour , quo y le roy claudin, / le quel Ysmarie, par sa grande e nommé Enquerran / de Coucy, chevalier, grant terri parens / elle mande de Le croyaume banny, et mis en / peril de du roy Claudin, / le quel Ysmarie, par et mere, a ce qu'ile gardast chasteté et qu'i belle creature ; / puis, elle est vertueuse, / non vicituse belle creature ; / puis, elle est vertueuse, / non vicituse les tenters a ce qu'il / m'y parcit que lez yeulx; / non vicituse la jen couvrir qu'il / m'y parcit que lez yeulx; / non vicituse la vous en requier raison et juy semble, / Jen ay gaide / ce qu'arez que de hien est vertueuse. / Quit vous entoings que bien en fassica ( le d) devoir vous entoings que bien en fassica ( le d) devoir vous entoings que bien en fassica ( le d) devoir / ce qu'avez dit ay ouy et bien sçay que le no vous entoings que bien en fassica ( le d) devoir / ce qu'avez dit ay ouy et bien sçay que le no vie en veoir et vous avez ou comment / deables, et qui pis font ; aussy le font le essanssee. Adonc Ysmari

000153 000128 000024 000037 000037 000036 000036 000017 000017 000017 000036 000035 000035 000035 000035 000036

Seigneur
seigneur
seigneuri
seigneuri
selon
selon
selon
sembla
sembla
sembla
sepree
sepre
sera
sera
seroit
seroit
serviteur
serviteur
ses luy Ysmarie s'agenoulla et dist: " Tresredoubté / s'amena devers le roy, qui le fist ung tress / grant u' vous me faittes tenir menteur de mon souverain s'amena devers le roy, qui le fist ung tress / grant us en en luy sembla, pour faire entendant au roy se comme / bon luy sembla, pour faire entendant au roy se comme / bon luy sembla, pour faire entendant au roy selle ayme tout / homme et tout comme / bon luy sending de vostres signe, en la sensite Jaques de / Voisines, chevailer natif de non vicieuse, a tout bien adonnee, de tout pechié stil m' a ditte verité. Car s'elle est falle, elle non vicieus, a tout bien adonnee, de tout pechié si il appartient a vostre royal maiesté, aultrement il appartient a vostre royal maiesté, autrement s'il appartient a vostre royal maiesté, autrement le vit pechié separce ; / Dieu ayme sur toute rien, le se viil m' a ditte verité. Car s'elle est falle, de mon t' ung frere nommé / Jaques de tout mon bien extllé, de mon t' ung frere nommé / Jaques de Voisines, bel et bon ton ton grechie separce ; / Dieu ayme sur toute rien, le saroit deviser ne ymadiner. / Le le portoit pactement; deux de nteprime. Legense ; / Dieu ayme sur toute rien, e partaiterement belle de / corps, et je liengs que requerant / qu'elle le tint secret. Elle le fist pas ne vueil nommer ; / oncques mais n'avoit veut pas ne vueil nommer ; / oncques mais n'avoit went saroit deviser ne pas ne vueil nommer ; / oncques mais n'avoit we spatiet, i espatiatement belle de / corps, et je liengs que fert de son povoir et savoir. / moult ben nteprime, le set de sa bonne justice, en prenant congié. / set of me. Je set de sa bonne justice, en prenant congié. / set of le se pondy : " Enguerran, j'en ay bon / vouloir et ande / et veuilpour estre ma femme et compasque, vient que me faciez savoir au vray / ou est vostre et molte, avoir que me cerez ; / demain, savog ques que ferez : / demain, a sept heures de main, savog ques que ferez : / demain, a sept heures de main, se ton le fist loger en une cavene ou on ne / voyoit en me te

ye dist autent oue just de bien que n'avoit, tant que son ye n'atst autent oue plus de bien que n'avoit dit / son Adonc Ysmatir demeute / moult pensive de ce que son print a pensat qu'elle pourroit faire sur / ce que son meffait luy pardennast / et que tant fist que son meffait luy pardennast / et que tant fist que son n'e et ensemble souvent / satoient. Le roy Claudin, son n'e et ensemble souvent / satoient le roy describt, for er elle devant / le roy s'agenoulla ; par humilité son d'amoisealles, belles femmes et pucelles ; ce fut / son conseiller et chambellan estoit; fout d'amoisealles, belles femmes et pucelles ; ce fut / son conseiller et chambellan estoit; tout in fut dit que la plus maudite creature qui soit sont in fir / son conseiller et chambellan estoit; tout che vervelles se entre aymoient et ensemble souvent demont. Car / vous me faites tentr menteur de mon souverain siste, estoit ung / hon et bel et sage roy, qui a soy siste, estoit ung / hon et bel et sage roy, qui a souver cria ; tout le vrey luy rectia, / comme dessus est suer veult faire, Jaques, / le mariaqe versie, ma' suer cuvell faire, Jaques, / le mariaqe versie, m' ous avez oy comment. Jaques de voisine m's suer cuvellt faire, Jaques, / le mariaqe uvelle pourroit faire sue rectit pies print a penser qu'elle pourroit faire sue rouvicutise, / qrant lignades e sédimente; il me suer suer le moyen / de sa mariage me sidne plant m' ous et tenn, et avoit det / son free / fiet tou pouldre, son meffait luy pardonnat; / et a tent en de le la luy demanday. / De sa beauté, j' en tent verzez et a tousiours de lu sa per la maria de la luy demanday. / de sa beauté, j' en tent verzez et a tousiours de la maria et suit. estre et en la plus de bien que le luy demanday. / De sa beauté, j' en tent verzez et a tousiours de la maria et suit. « sire, / ce qu' vez dit su pour de vert en la voit de la maria et la maria et a la la frouve acoit et le ramenroit sa mainte pair et an un la voit, promettent que jamais en mainte para et en la plant et arment de la mese

frere / trouvé aroit et le ramenroit sain et sauf.

frere luy a dit ne s'en puet / assez esmeveriler;

frere luy a dit ne s'en puet / assez esmeveriler;

frere luy a dit ne s'en puet / assez esmeveriler;

frere luy a adit ne s'en puet / assez esmeveriler;

frere luy a ramenast. Le roy, a tres / grant paine e

frere / Du roy Alchanor et de Balyoboris son fils.

maistre, estoit ung / bon et bel et sage roy, qui

meffait luy pardonnast, / et que tant fist que son

nom mue et se fait appeller / Lyanard, et s'en va

nom, comme dit est. Après / que, pour l'amour de Jhes

plus grant plaisir et destir. Demanda que c'estoien

povoir et savoir. / En luy du tout se fyoit; proudom

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font; aussy le font les fem

/ deables, et qui pis font l'amourin, pource que

marier resongnoit pour / doubte d'avoir femme mai

/ a son coucher, dit a massire / Enquerran, son ch

/ deables, et qui pis font le les / mourir. Lors, la

/ deables, et qui pis font le les / mourir.

/ deables, et qui pis font le les / mourir.

/ deables, et qui pis font le les / mourir.

/ deables, et qui pis font le les / mourir.

/ car le le / " Ha ha ! treamauvalse, vous m' avez

/ car toute telle que vous la desirez et demander.

/ car que son frere luy avoit dit et que faire en p

/ toute rien ne valez. Et se par ung pour ne fit, je vo

comme / bon luy sambla, pour faire entendant au ro

d'elle se depart; son nom mue et se fait appeller /

deblus belles, comme damoiselle / gillette la mourie

que l'en vous dovt / dire verite. Car ma nature of

que l'en vous dear y derer luy amenat.

/ tost respondez, / gar vous estes en fair contrai

de plus belles, y grant lignage ne seigneurie; il ne

d'at operier son frere luy amenat.

/ de le sea ma ale desirez et demandez / et erer, et peu

d'at de m

, et puis qu'il convient que tout vous / det, j'ay et de tout :e que l'en voyt. Quant on luy declai or que moult anoyt; / son conseiller et chambellan que si est elle d'ame. Elle est vertueuse, / on vous mourcoit ou jetus promet bon de mon royaume / vous departez, ou je vous promet zi le vray ou je vous jure ma foy que, / se ne le fai mourcoit ou grande essoine luy avendroit. Mais, / respondez, / car vous estes en fâtz contraires vo poins la gouvernoit. / lai dist. " Danoisalle, vee clarté et lumère de feut. La dedens, / grandement de moy eslongné, serez " A tant d'elle se depart , e nonbezant, elle portoit paciement; de moy eslongné, serez " A tant d'elle se depart , / le contraire de ce que luy avoie afferme. C'est bien adonnee, de tout pechié separee ; / Dieu ayme ce que l'en voyt. Quant on luy apportoit et amenoi ce que le nvoyt. Quant on luy apportoit et amenoi ce que l'en voyt. Quant on luy apportoit et amenoi ce que l'en voyt. Quant on luy destaint, l'esfait le vray luy recita, / de mon service este et ce ce pechié separee ; / Dieu ayme son ben vouloye raconter qu'elle a, a mon / cuidi son secret savoit. A de mon service este et ce ce pechié separee ; / Dieu ayme sur toute rien, le se se fyott ; preudomme le cuidoyt, maiz / non estoit son secret savoit. E fan luy du tout se fyoit; ; pre vous / ten, j's q'd comy ave. tenez en ceste garde rob len vous a valiac en place et venez en ceste garde rob femme en Dieu, et salon Dieu nature et / raison. S nue la vous monstereay " Annay qu'elle devisa, nue saillez en place et venez en ceste garde rob reus en cour a vous a vous et den, et salon Dieu nature et / raison. S nue la vous a vous et charnelment congrue, pour / qu nue, devant / et derriere. Chief nu vous la desirece et demandac. / car je vo vertu endocrtriné ; / Du jour et devant / et derriere. Chief nu vous la desirece et demandac. / grant paine et envis, sa requeste luy advisassent qu'il avendroit de le la nuit, des ceiul ver la desirece prottere et vin des ceiul ver la desirece envis sa requeste luy deve

jour et de la nuit, des Centifie que j'ay / tout veu, tenu
jour et de la nuit, des Ceuls, de l'eaue de la
iteur nomme Enqueran / de Coucy, chevalier, grant
elle est tresparatitement belle de / corps, et je
ui tresbben la contena, la requerant / qu'elle le trin
vous / feises escarteller ou a fhevaulx detraire.

vous / feises escarteller ou a fhevaulx detraire.

ui luy dirent que, se au monde estoit en commun, / tost
en greer an, qui la estoit, luy dirent sus, tost
ellue, ne le ciel. Et pour y veoir, y convenoit / tousiours
ellue, ne le ciel. Et pour y veoir, y convenoit / tousiours
que / d'elle menty on avoir, en la blasmant ; mais
ellue / delle menty on avoir, en la blasmant ; mais
ellue / d'elle menty on avoir, en la blasmant ; mais
ellue / d'elle menty on avoir, en la blasmant ; mais
moult bien si fait est vertueuse, / non vicieuse,
ellue / d'elle envery on avoir, en la blasmant ; mais
moult bien si fait est vertueuse, / non vicieuse,
ellue / d'elle envery on avoir, en la blasmant i mais
moult d'ame. Elle est vertueuse, / non vicieuse,
ellue / mourry. Si faisoit malnes demandes de tout
nuit, des cieulx, de l'eaue, de la terre / et de
nuit, des cieulx, de l'eaue, de la terre / et de
nuit, des cieulx, de l'eaue, de la terre / raison. Se
ellue en pleu, et salon Dieu nature et / raison. Se
ellue en pleu, et salon Dieu nature et / raison. Se
ellue en pleu, et salon Dieu nature et / raison. Se
ellue en pleu, et salon Dieu nature et / raison. Se
ellue en pleu, et solon Beur en certe savoit / gue et ya y
y a vous et vous ameneray en noatre hostel, et tout
y yaz a vous et vous ameneray en noatre hostel, et
of envoye estoit pour veoir Yamarie. La pria qui
y qui ma rapporte d'elle a verte de la pui qui la coute
y voule vous que is de ferme. C'est assavoir / que
de ce que luy avois a feferme. Elle ayme tout / homme et
y que son frere ma este ralaté, qu'il m'a / veue
adonnee, de tout pouité separe i / Dieu ayme sur
treis, l'avoit / tressien mortidis separes i / Dieu ayme sur
treis four s'ause que se fere ralaté, qu'il m'a

indice d'autruy / favarr ne affinité, qu'elle est to 'oyo, devant luy Yamarie s'agenoulla et dist: " I la foy que je doy / a Dieu, que se l'en vous y to 'estoient / on luy dist a celle fin que son cuer to 's' saques de ces paroles moult / fut espoventé et sa et a merveilles l'ayma, car bonne et belle / la tm'avoit ditte verité : / bien le ay experimenté et ttant que grande noblesse et hardiesse ; / avoit l'am'avoit ditte verité : / bien le ay experimenté et ttant que grande noblesse et hardiesse; / avoit l'ansy qu'elle devisa, fut fait. O Quant il fut en nt / estoient. Le roy Claudin, son maistre, estoit it pour le bien qui en elle estoit. Elle ot de luy us belle / ne meillaur n'estoit d'elle. Elle avoit et chié, par quoy / scay que rien ne valez. Et se par uché, par quoy / scay que rien ne valez. Et se par uché, par quoy / scay que rien ne valez. Et se par udicionnee, complexionnee / ou moriginee. Il avoit u eudomme le cuiddyt, maiz / non estoit d'elle. Elle avoit eudomme le cuiddyt, maiz / non estoit delle. Elle avoit eudomme le cuiddyt, maiz / non estoit comme orze can ye revendrelle. Par quoy / scay que rien ne valez. Et se par udicionnee, complexionnee / ou moriginee. Il avoit u sy treuve ce moys passé, puntr vous / ferray comme cria / mercy et l'amena devers le roy, qui le fist u vous et elle couchié, par quoy / scay que rien ne valez. Et pour y vavendres elle couchié, par quoy / scay que rien ne sachie ou non ? " - " nous paines la gouvernoit. / Il dist : " bamoiselle, vous paine / si vueil que toute / nue sailez en place et vue paigne ; si vueil que toute / nue sailez en place et vue voit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour y up dit ay ouy et bien scay que l'en vous defermé / ou l'alex pour soleil, ne lune, ne le ciel Et pour y vuel que / l'alex veoit et vous informer / s'il m'a ditte vout l'alex veoit et vous informer / s'il a tout voit / tresbien moriginé, enseigné et en toute vors sur l'alex me, nostre cousine ; / or et charnelment congneue, pour / que toute nue vous appenté d'els essanders et charn

beauté, / ses pere et mere, a ce qu'elle gardast c
 Seigneur, Dieu vous doint joye, grace et honneur
 Ce moys passé, punir vous / feray comme ung traist
 n'y mist, que / c'astoleth dybales. Enquist après
 ne sceut que respondre. Car le / roy estoit tres
 n'y mist, que / c'astoleth dybales. Enquist après
 ne sceut que respondre. Car le / roy estoit tres
 Jaques fut quis en maint pais, tant que messire
 Jaques fut quis en maint pais, tant que messire
 Jaques fut quis en maint pais, tant que messire
 Jaques fut quis en maint pais, tant que messire
 Jaques fut quis en maint pais, tant que messire
 Jaques fut quis es peronine; Annt ilse /
 caverne ou on me / voyoit solail. A tant ilse /
 dame espousee nommee Peronine; moult / l'amoit po
 / hon et be let sage roy, qui a soy marier resongn
 chappon que mengerons au disner, Contre madamois
 chappon que mengerons au disner, Contre mandamois
 chapte let sage roy, qui a soy marier resongn
 chapte let sage roy, qui a soy marier resongn
 chapte let sage roy, qui a soy marier resongn
 chapte let sage roy, qui a soy marier resongn
 chapte let sage roy, qui a soy marier.
 jour, il dist au roy pour ( quoy) in exprise
 chapte rommé Enques de ces paroles moult / fut espo
 traistre " Jaques de ces paroles moult / fut constite le menter apporté dut le vous donne " C'estoyent / cinq cens phe
 cy que je vous donne " C'estoyent / cinq cens phe
 cy que je vous donne " C'estoyent / cinq cens phe
 cy que je vous donne " C'estoyent / cinq cens phe
 cy que je vous donne " C'estoyent / et compalgnoient.
 cy convenoit / tousiours clarté et lumiere de vous informer / s'ill m' a ditte verité. Car s'ell
 vismarie. La pria / que tous voye devant et en
 c' Car il a paparient a vostre royal maiere
 c' car il apparient a vostre royal maiere

w. De ceste mission, Enguerran / tut bien joyeuz,
Marie. Elle ayme tout / homme et toute femme en bi
au lit sa / cousine, qui dormoit ; luy dist: " Wa
devers sa suer; luy dist: " " " Ha ha ittersmauval
covers sa suer; lambes, / mains et plez, et
qu'on le volloit emprisonner et qu'il avoit mauv
coute nue, devant / et derriere, chief nu, visage,
yous savez qu'en vous me fie plus qu'in , person
coute nue, devant / et derriere, chief nu, visage,
yous savez qu'en vous me fie plus qu'in , person
coute nue, devant / et derriere, chief nu, visage,
yous savez qu'en vous me fie plus qu'in / person
coute nue, devant / but appointe qu'il avoit mauv
coute nue, devant / but appointe qu'il avoit main
congneut par sa bonté bleu la pourveut grandeme
conseiller neité de Sens; et de Regnaul / de la C
Mais il congneut / bien messire Enquerran; fist
ce entendy, avant se tray; a genoux se flecty;
/ comment par sa bonté bleu la pourveut grandeme
ca suer Ysmarie grandement / blasonnee et lectif

/ conseiller et chevalier nommé Enqeran, is quel
fit fille de messire dandement / blasonnee et lectif

/ conseiller et chevalier nommé Enqeran,
reson; pour quoy, vous plaise savoir que verse
faire / mourir. Lors; la bonne et belle damoiselle
/ conseiller et chevalier nommé Enqeran,
royal maiesté, aultrement / et pour bien faire selon m
noval matus gouvernement, / et pour bien faire selon m
noval maiesté, aultrement / erroit grande mesprison
signe, en la senestre ou dextre jambe. / J'e na y g
suer. Car elle / n'est pas telle que m'aviez affer
/ qu'il fut secret. Quant / ansy fut adoubé et cons
sue le face ? " - " Je vueil maivaies au
et su vous prometz que ie n'ay tasche connor ?" et su vous prometz que ie n'ay tasche connor ?" in convient que de luy feroit, / comme faire le povoitise

/ dit et comme par mon fere m'a seté relaté, qui 
/ dit et comme par mon fere m'a seté relaté, qui 
/ dit et comme par mon fere m'a seté relaté, qui 
/ dit et comme par mon fere m'a seté relaté, qui 
/ departez, en l'a plue de m'y sevelller ; / or quo se 
/ d

sque si est elle d'ame. Elle est vertueuse, / non vous me fie plus qu'en / personne qui soit en son povoit et svoit, / monult bien si fait elle la ecret. Quant / ainsy fitt adoubé et conseillé, elle la ecret. Quant / ainsy fitt adoubé et conseillé, elle la la vist toute nue, devant / et derriere, chief nu, el e faittes par raison, y pourvoyeray " Quant il vist toute nue, devant / et derriere, chief nu, elle se leva et / jala La messire Enguerran la ven saroit deviser ne ymaginer. / Le roy, quant il ven saroit deviser ne ymaginer. / Le roy, quant la vist secondanda.

Elle se leva et / jala La messire Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit en "en / rapportez le voit d'alle. Elle avoit ung frere normé / Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de / vemandad ; mais on / ne savoit qui estoit Jaques de / voin met des lobu la pourveut grandement. / Ismarie de von chambellan : " vous avez oy comment. / Jaques de / / comme dessus est specifié ; pourquoy le roy le ve / comme dessus est specifié ; pourquoy le roy le voit mais en / peril de mort honteusement par l' en vous doyt / dire veril de mort honteusement par l' en vous doyt / dire veril de mort honteusement par l' en vous doyt / dire veril de mort honteusement par l' en vous doyt / dire veril de mort honteusement par l' en vous doyt / dire veril de mort honteusement par l' en vous de coustume de m'y esveller; puis qu'il ne parlast, / ne crachast, puis qu'il ne parlast. / Le roy, quant le vit si bel, veriger ne ymaginer. / Le roy, quant le vit si bel, et selon Dieu nature et / raison. Se tout son et l'en vous syeller et chevalier ne vant du a messire / Engruerran, le qui dormoit, i luy avoie afferm

ue dis que s'a esté par force et malgré moy, si te. Car s'elle est telle, elle sera ma fémme. / Si vestoit, luy dist: "Or sus, tost respondez, / car vestoite est telle, elle sera ma fémme. / Si vestoit, luy dist: "Or sus, tost respondez, / car vestoite, elle sest elle est telle que ve s'estelle equant / n, pource que ie luy avoye affermé, en verité que vé : ma cousine, / dist Ysnarie, pourquoy ne m'avez res de matin, soiez a celle eqlise elle. Je / yray a ve pourquoy a vous me plaing / et reclam de ce qu'il ve te telle que vous la desirez et demandez. / car vel vestoit et le que vers sa suer ; buy dist : / " Ha ha i treamavaise, vi t aultrement, / si m'en dittes tost le vray ou je vasour que vers sa suer ; buy dist: / " Ha ha i treamavaise. / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et pour bien faire selon mon entendement. Car / et coustume de m'y seveille voir vous ammenzay en nostre hoste. / et toute / nue la vines; quant fut devant / luy, ly dist : " Jaque voule vous ammenzay en nostre hostel, et toute / nue vous risier. Tost de mon royaume / vous departez, ou je verité : / bien le ay experimenté et trouvé. Je saiez (le de mon royaume / vous departez, ou je verité : / bien le ay experimente et trouvé. Je verité : / bien le ay experimente et trouvé. Je verité : / bien le ay experimente et trouvé vous luiray car le roy en destourceard rous in viray. Car le roy en destourceard rous in voy it roy le roy et fist loger en une caverne ou on ne / ut se roy et faist loger en une caverne ou on ne / ellez / cause, de la terre / et de tout caque l'en vira / car le roy en de terre garde robe. / et que voil pour estre ma femme et compandent y usud i secoit. Bien savoit parler. Que le de le veut per en le le me dit anlitement, / si me femme et compande el el el el el el el el el

e: requier vaison et justice ". / Quant elle ot al erioings que bien en fassiez (le d) devoir et méstes estes levee ? vous avez de coustume de míy aeveill estes levee ? vous avez de coustume de míy aeveill estiez et bonne et belle. Et quant il s'en est / i estiez et bonne et belle. Et quant il s'en est / i estiez et bonne et belle. Et quant il s'en est / i esveillee quant / vous estes levee ? vous avez de ci vous ameneray en nostre hostel; et toute / nue informer. Je dis que s'a esté par / force et malgre jurge et afferme. Je dis que s'a esté par / force et malgre jure et afferme. Je dis que s'a esté par / force et malgre jurge ma de te te ferme, sans preindice d'aultruy / feweur l'ure et afferme. Je que c'estoit de son bon gré, et elle m'aviez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'aviez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle m'aviez dit / que c'estoit de son bon gré, et elle me faitres rent menteur de mon souverain seigneur me fie plus qu'en / personne qui soit en vie ". De me plaings (ung vostre / conseiller et chevalier monstreray ". Ainsy qu'elle devis, fut fait / Que n'estes ne bon ne loyal, / quant m'avez ainsy ment plaings d'ung vostre / conseiller et chevalier prometz, par la foy que je doy / a bieu, que se l' y ala y teque ie face ? " — Je vuell que vous ferap comme u que c'est. Il me vouldroit bien par le moyen / geadevant et derriere ". Elle se leva et / y ala . Le que n'on luy apportoit et amenoit, comme de chevau solait, ne lune, ne le ciel. Et pour y veoir y y treuve ce moys passé, punir vous / ferap comme u que c'est. Il me vouldroit bien par le moyen / solait, ou luy recita. / comme dessus est specifié, pour que vou est vostre signe, en la senetre ou dexrre ja luy recita. / comme dessus est specifié, nou est vostre signe, en la senetre ou dexrre ja luy recita. / comme dessus est specifié, nou est vostre signe, en la senetre ou devarce | noue sallez en place et vonez et rece ans, fur mis debors mais n'avoit veue si bonne. / ou cet vostre Engenant pa vous jure ma foy que, / se ne le fai

paroit que lez yeulx; luy charga qu'il ne parlast pourvoyeray ". Quant il vist / qu'on le vouloit em treuve ce moys passé, tousiours clarté et lumiere d'iluy charga qu'il ne parlast, / ne crachast, puis luy charga qu'il ne parlast, / ne crachast, puis c'iluy charga qu'il ne parlast, / ne crachast, puis c'iluy charga qu'il ne parlast, / ne crachast, puis c'il exoy, quant le vit si bel, voulut savoir que a vous et vous ameneray en nostre hostel, et toute e vous et vous ameneray en nostre nostel, et toute e le party; a Dieu mercy / cria e / elle le fist coucher entre robes et si bien co , ma / suer, est toute telle que vous la desirez e , par sa grande et parfaicre bonté, l'avoit / tres , pourquoy ne m'avez vous esveillee quant / vous e c. Avec elle demouroit, / couchoit, mangoit, et com . La pria / que toute nue la veist. " Voulez vous, de voisines ; / comment par sa bonté Dieu la pourv demouroit, enquist d'ale que c'estoit; ; / on luy grandement / blasonnee et loee ; se telle est, ell s'agenoulla et dist : " Tresredoubté / Seigneur, D c'astonne veist fors ceulx qui l'amenistro

000078 00115 00119 000210 000074 000122 000076 000076 000071 000087 000065 000139 000062 00013

coucher entre robes et si bien couvrir qu'il / n'
us jure ma foy que, / se ne le faittes par raison,
par la foy que je doy / a bleu, que se l'en vous
n ne / voyoit soleil, ne lune, ne le ciel. Et pour
obes et si bien couvrir qu'il / n'y paroit que lez
g / enfant, le plus bel que l'en saroit deviser ne
sept heures de matin, soiez a celle eglise la. Je /
; ne sceut que respondre. Car le / roy estoit tres
Quant il fut en une garde robe prez de la chambre
ostre / raison ; pour quoy, vous plaise savoir que
es, bel et bon serviteur du roy Claudin, / le quel
moiselle Robine, cousine / moult privee et amee d'
t comment / de par le roy envoyé estoit pour veoir
t comment / de par le roy envoyé estoit pour veoir
r, maiz il se fera aultrement ". Quant / il fut ou
s avez oy comment / Jaques de Voisines m'a sa suer
oyoit messe. Quant le roy l'eust / oye, devant luy
ndement on le gouvernoît et nourrissoit, sans / en

#### NOTE

Sono presenti in rete, per la letteratura francese, almeno tre testoteche in libero accesso, da cui è possibile prelevare alcune opere degli autori che più interessano. La qualità delle trascrizioni varia da un sito all'altro; ATHENA (autori e testi): <a href="http://un2sg4.unige.ch/athena/html/fran\_fr.html">http://un2sg4.unige.ch/athena/html/fran\_fr.html</a>. ABU, la bibliothèque universelle: <a href="http://cedric.cnam.fr/ABU/index.html">http://cedric.cnam.fr/ABU/index.html</a> (si tratta di una associazione di volontari, che immettono testi in Internet. I testi vanno dunque utilizzati con cautela). GALLICA: <a href="http://gallica.bnf.fr/">http://gallica.bnf.fr/</a> (testoteca gestita dalla Biblioteca Nazionale di Francia, dunque più affidabile per la trascrizione dei testi immessi in rete).

Esiste inoltre, come è noto, la testoteca FRANTEXT, realizzata dall'INaLF: si tratta di una banca dati importantissima per la letteratura francese, il cui accesso è possibile su abbonamento al servizio. Informazioni al sito <a href="http://www.ciril.fr/INALF/inalf.presentation/frantext/frantext.htm">http://www.ciril.fr/INALF/inalf.presentation/frantext/frantext.htm</a>.

Le concordanze possono essere realizzate attraverso l'uso di programmi specifici, di cui un elenco è fornito al sito seguente: <a href="http://www.sslmit.unibo.it/zanettin/Progconc.htm">http://www.sslmit.unibo.it/zanettin/Progconc.htm</a>.

Citiamo dal sito: "Corpus linguistics: software: alcuni tra i programmi di concordanze, gestione e interrogazione di testi in formato elettronico reperibili sono: a) WordSmith Tools (un insieme di strumenti per l'analisi testuale che comprende un wordlister, un concordancer, un keyword analyzer e altro) e Microconcord (versione DOS del concordancer) prodotti e distribuiti da Oxford University Press. b) Corpus Wizard, un concordancer di T. Hamaguchi (Kobe Phoenix Laboratory) – Shareware. c) Concordance: liste di parole, concordanze. Pubblicazione concordanze sul WEB (di R.J.C. Watt). d) Monocone (concordancer distribuito da Athelstan) e Paracone (per concordanze su testi paralleli - per MacIntosh) prodotto (e distribuito gratuitamente per scopi di ricerca) da M. Barlow. e) LEXA Corpus Processing Software reperibile presso ICAME. Un insieme di programmi per l'analisi lessicale. f) DBT (Sistema integrato per il trattamento di materiali testuali e lessicali sviluppato da Eugenio Picchi presso l' Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa). Versione per Internet: DBTWEB. g) TACT (Sistema per il trattamento di materiali testuali sviluppato da John Bradley and Lidio Presutti, University of Toronto. Freeware) Versione per Internet: TactWeb".

Accanto a questi programmi, indicati nel sito Internet suddetto, ricordiamo *Analyser* di Pascal Bonnefois, realizzato presso l'Equipe Linguistique et Informatique dell'E.N.S. Fontenay-St.-Cloud, équipe diretta da Christiane Marchello-Nizia, che ci ha consentito amabilmente l'uso del programma. Ricordiamo infine: OLMES di B. Habert, SATO di Fr. Daoust-UQAM, PATR-II di Stanford University.

3 Citeremo qui solo il il CISADU, Centro interdipartimentale di servizi per l'automa-

zione nelle discipline umanistiche (<a href="http://rmcisadu.let.uniroma1.it/">http://rmcisadu.let.uniroma1.it/</a>), della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", e il CRILet (<a href="http://rmcisadu.let.uniroma1.it/crilet/">http://rmcisadu.let.uniroma1.it/crilet/</a>): "Il CRILet svolge da alcuni anni una intensa attività scientifica e didattica nel campo dell'applicazione di tecnologie informatiche allo studio ed alla edizione dei testi letterari. La pagina Internet ha lo scopo di diffondere informazioni e materiali scientifici prodotti nel quadro delle sue attività. Più in generale tali pagine contengono informazioni, pubblicazioni e risorse relative agli studi di Italianistica e di Teoria della Letteratura".

- E. LANGLOIS, Nouvelles Françaises inédites du Quinzième siècle, Paris, Champion, 1908.
- 5 Ibid., Introduction, p.II.
- 6 Ibid., p. VII.
- 7 Ibid., p. II.
- 8 *Ibid.*, p. V.
- 9 Ibid., p.VI.
- 10 Ibid., p. X.
- Questa scelta è conforme a quanto consigliato nel manuale d'uso del programma Analyser, versione 7.00, di Pascal Bonnefois, programma da noi utilizzato per la realizzazione della concordanza: benché il testo sia in prosa, abbiamo ritenuto che la numerazione per righe, laddove nella nostra edizione esse corrispondono a quelle del manoscritto, rendesse più immediatamente ritrovabile l'occorrenza nel sistema di rinvii.
- Si veda in proposito, e tra gli altri, il lavoro di G. Di STEFANO, Essais sur le Moyen Français, Padova, Liviana, 1977, ed in particolare il capitolo "L'édition des textes", pp.1-21. Per i problemi di edizione si consulterà, sempre di Di Stefano, l'articolo "Editore: traditore! Réflexion sur l'art d'éditer les textes", in Du manuscrit à l'imprimé, Actes du colloque international, Univ. McGill., Montréal, 3-4 octobre 1988, publiés par G. di Stefano e Rose M. Bidler (Le Moyen Français, 22, 1988), pp. 61-67.